### RISPOSTA

DI

#### CIRIACO SINCERO MODENESE

AD UNA PARTE DELLA LETTERA SAO

the DEL with the interest

#### SIGNOR SIMONE COSMOPOLITA

SCRITTA

Ad un suo Amico di Firenze sotto il di 14. di Dicembre dell'anno 1745.

INTORNO

Alle Considerazioni del Signor Domenico Vandelli di Modena sopra la Notizia de' Lincei data in luce dal Signor Giovanni Bianchi di Rimino, e premessa alla ristampa del Fitobasano di Fabio Colonna. MACON

Quid est enim temeritate turpius? aut quid tam temerarium, tamque indignum sapientis gravitate atque constantia, quam aut falsum sentire, aut, quod non satis explorarte perceptum sit & cognitum, sine ulla dubitatione desendere?

Cic. de Natura Deorum lib. 1.

#### MODENA 12. Febbrajo 1746.



H canchita Signor Cosmopolita Voi siete brava come un Paladina, direbbe il nostro Tassoni. Ora con questa vostra lettera, che comparisce stampata per la prima volta colla data di Rimino nelle Novelle letterarie Fiorentine sotto il num. v. in Firenze li 4. Febbtajo 1746., pretendete d'insegnare al Mondo una nuova maniera di rispondere agli Avversari del Signor Bianchi. Di primo tratto ponere la salce alla radice cominciando a dileggiare, e ad abbattere le

feroci stampe Modenesi, e ve la prendete ancora con grande resentimento contro de pubblici Stampatori di questa Città, che certamente atteriti dal vostro gran nome non avrebbero più, se sosser pusillanimi a le spirito, ed il coraggio d'impiegare i torchi loro in istampare critiche contro le opere del voltro famoso Signor Bianchi, avendo costoro, come dite, fatto a gara per non parere l'uno da meno dell'altro nel pubblicarle. Con questa strada forse vi lusingate ancora di levare i mezzi al Signor Vandelli, nel caso che pensasse a qualche replica, di poterla eseguire. Io stimo ed ammiro il vostro coraggio Signor Spaccamondo. Ma per parlarvi colla mia franca fincerità Modenese, m'occorgo troppo bene che non fiete, quale v'intitolate abastanza pratico del Mondo. e vengo insieme in cognizione che non avete mai letto, nè studiato quell'aureo, e famoso libro intitolato da Chilone Lacedemone, uno de' fette Savi della Grecia , INDOI EEATTON. Nofce te ipsum. E che siete manco informato de' motivi, che hanno determinato il Signor Vandelli a scrivere quelle sue volgari Considerazioni sopra la con-Saputa Notizia latina dei Lincei di Roma, onde vi siete addossato una briga, che non so alla fine come ne riuscirete. Voi dite che il Signor. Bianchi al suo solito se l'è risa dell'impotenza del suo novello, e ignoto Avversario, e per non frastornarh dagli usati suoi studi seri ha lasciatz a voi l'incombenza di ribattere le accuse ingiuste, e tutti gli altri sforzi inutili del Signor Vandelli. Io non voglio già fare questo torto al Signor Bianchi, di credere ch'egli vi abbia infegnata l'arte di rispondere agli Avversarj suoi colle ammirazioni, co' dileggiamenti, e colle risate, che febbene potranno forse rendere appagata la vostra sola tracotanza, e le teste de' vostri pari, non saranno già per incontrare l'approvazione del Mondo letterato, che per ultimo è il giudice competente in fomiglianti concontroversie di lettere, e facilmente vi potrebbe avvenire ; quanto leggo espresso legiadramente in un distico da non so qual Poeta greco:

Ουδέν εν ανθεώποισι διακειδόν ε`ςι νοήμα ·
'Αλλ' δ' συ θαυμάζας, πθθ' έπέροισι γέλως.

Editur humana eximium nil mente: fed illud, Quod tu miraris, ridiculum est aliis.

Nemmeno sono esse giusta il dettame delle nuove Leggi de' Lincei Riminesi, che ultimamente come stese, è presentte dal Signor Bianchi, sono state sotto il num. 53 dell'anno scorso pubblicate nelle accennate Novelle Fiorentine (supponendo però che anche voi siate uno del ruolo dei Lincei moderni); nel qual caso anche il Signor Vandelli, come uomo Cattolico Romano, se non è Linceo, è sicuramente vostro Prossimo.

Ho letto anch' io con mia foddisfazione e piacere le accennate Considerazioni volgari del Signor Vandelli, e mi pare, che celi vada sempre avanti colle ragioni sue tratte dal fatto, e stese da lui con ogni moderazione, e civiltà, stima, e rispetto dello stesso Signor Bianchi : e però vi vogliono altro che dei cappita, e delle derifioni per abbatterlo; poiche dove si tratta di fatto non credo che nemmeno il Signori Bianchi, che vi ha elletto per suo Campione e forse infinuato a vestirvi con quel finto soprannome da spaventare i cani, non che i buoni Cristiani, restera persuaso e soddisfatto di questa vostra incivile maniera di diffenderlo contra il Signor Vandelli, che a faccia scoperta, e con espressioni, e modi onesti da vero letterato ha stampato quanto si legge nel suo Opuscolo volgare, e col solo fine d'indagare la verità, tenendosi fempre lontano da tutto ciò, che gli potesse concigliare la taccia, che gli apponete fenza giusto fondamento, di aver fatto le volgari sue Considerazioni per iscreditare la fatica usata dal Signor Bianchi nell'averdato alla luce la Notizia latina dell'Accademia de' Lincei di Roma, e col procurare insieme di rendere il nome di detto Signore odioso a Nazioni intiere, e ad Ordini venerabili di persone.

Voi vi fate intendere che ancora per questa volta servite ('ma molto malamente) il Signor Bianchi, disendendolo colla predetta lettera, e che insieme con lui vi protestate di volervela ridere di tutti i suoi Avversari, che vedete tutti poco atti a censurario, e che volete la

sciare abbajare, come si suol dire, i cani alla Luna.

so anch'io di buon luogo; come amico del Signor Vandelli, che non fi piglierà nemmeno egli alcun fastidio di rispondere alle vostre ridicole, e scipite dicerie. E siccome egli ha pubblicato il suo Opussolo volgare scopertamente, e senza maschera, così non risponderà; sinche non vegga comparire alla luce qualche risposta sotto il vero, e non sinto nome del signor Giovanni Bianchi di Rimino, e nel caso solamento;

che

che troverà aperto il campo di farlo, e di poter porre sempre più in chiaro la verità, che dee essere l'unico scopo de' veri letterati: lo che

seguendo, v'assicuro che lo farà.

Concludete per questo malignamente, che il Signor Bianchi fiasi maravigliato della maniera tenuta dal Signor Vandelli, non avendo egli mai fatta cofa, che gli possa dispiacere, e non avendo di lui cognizione alcuna, se non per una certa sua curiosa Iscrizione, che pose a nome del Signor Cavalier Buonamici Architetto Riminese nel Duoino di Ravenna alcuni anni sono. In tutto questo racconto voi fate dire maliziosamente al Signor Bianchi quello, che egli stesso non ardirebbe di esporre al pubblico, se sosse in grado di rispondere direttamente, e non col mezzo della vostra persona Signor Simoncino mio. Qui bisogna bene che io dica, che voi non vi dilettate molto, o che non curate di leggere mai nè i Giornali de' letterati, nè gli altri libri moderni. ne' quali più volte avreste trovato fatta onorevole menzione di lui col fuo nome, e cognome, egli è pure quel d'esso, per cui nel 1728. fu cretta la Cattedra delle Matematiche, e fu dichiarato pubblico Lettore delle medesime nell'Università di Modena, che è intervenuto in tale grado, e qualità nelle visite, e nei più famosi Congressi fatti nella Lombardia, ed in Roma stessa, dove anche ha pubblicato Scritture intorno la famosa Controversia del Reno Bolognese. Ma veramente voi qui fate un torto manifelto al Signor Bianchi, a voi stesso, e per ultimo al Signor Vandelli: Qui mores hominum multorum vidit, O' urbes, col dire, che cerca di oscurare la gloria del Signor Bianchi con questi bassi vapori di fummo, o nebbia. Poiche il Signor Vandelli non è già quale lo supponete, avendo egli offervato un modelto contegno, col dire schiettamente il fuo parere, notando folo quelle cose, che gli fono parute appoggiate sulfalso. Si pascerebbe ben' egli di summo, e nebbia, quando avesse la vanagloria di tal'uno, che sa pompa di nominare tutti gli Autori, che per accidente ha conosciuto, o che hanno fatto menzione di lui; non si cura già egli di scrivere le letanie de' letterati di non velato intendimento da lui veduti, conosciuti, e praticati famigliarmente in tanti viaggi fatti per l'Italia, e fuori nelle parti più colte dell'Europa in compagnia di Cavalieri, che ora possono stare a scranna con qualunque altro del loro rango, ed anche al di fopra. Rispetto poi a quella sua, che chiamate curiosa Iscrizione, egli sostiene, qualunque ella fiali, sebbene rozzamente espressa, che potrà essa servire sempre in occasione di molti riscontri per l'Istoria Naturale de' fatti antichi, e per le offervazioni moderne fatte, e da farsi lungo le spiaggie dell'Adriatico, e intorno alle Paludi, ed Alluvioni circompadane, e alle pianure di tutta la Lombardia: siccome ancora per chiarirsi An Turrium mersae Urbis vertices in magna maris tranquilitate appareant, cioè quelle della Città di Conca; poiche secondo sa credenza del volgo, essendo la marina quieta, e piacevole, si scorge in dette acque marine le mura, con la form.

fommità delle torri, e di altri edifici della Città di Conca, già molto sempo dal mar fommersa. E giacchè il Signor Vandelli me ne favorì una copia nel 1734, allora quando su esposta al pubblico incisa in una sottobale di colonna nella nuova Chiesa Metropolitana di Ravenna non ho difficoltà di comunicarvela, acciocchè a rutto vostro comodo la possiate esaminare, e conferire co' vostri amici, se così vi piace, ed anche criticarla quanto volete, che egli non se ne cura. Eccovela per tanto:

SUB. HAC. PLINTHIDE. SUBTERQUÉ. NOVA. HAÉC. LITHOSTROTA
INGENTIBUS. FULTA. TESTUDINIBUS. AD. ALTITUDINEM. PALMORUM
ROMANORUM. XVI. AC. INTER. FLUMINUM. ALLUVIONES. LATE
RECONDITUR. VETUSTISSIMUM. PAVIMENTUM. MUSIVO. ET. TESSELLATO
OFERE. ORNATUM. QUIDO. SUR. AEQUORE. DURANI, MARINI. APPULGUS
TALM. UNEFLUI. SEMISS. PROBLEM TO THE SEMISSIME SURPRIVATE PROBLEMS SEMISSIME. SUPERICEN, PALM. V. UNC. III

DEMISSUM. JACERE. LIBELLA. DEPREHENDITUR
EQUES. JOANNES. FRANCISCUS. BOMMICI. ARMINENSIS
ARCHITECTUS. M. H. C. CANVO. AERAE. VULGARIS
CIOJOCCXXIMI

1

Badate bene a quell'anno aerae vulgaris, che non è mica l'isteso, che a Christo nato, come ha stampato il Signor Bianchi nella data delle sue Leggi Lincee, la quale, secondo le regole della più giusta, e rigorosa Cronologia, porta seco il punto preciso del vero nascimento di Cristo Salvator nostro, onde vi corre il divario di 4. anni da aggiugnere alla data del 1745. per avere il 1749, vera Epoca del nascimento di Cristo.

Continuando in oltre le vostre mal digerite osservazioni : seguitate a dire, che il Signor Vandelli per ottener meglio il suo fine propostosi contro un opera latina del Signor Bianchi, che ha per titolo L'ynccorum Notitia Oc. fa fue Considerazioni in volgare.' Non vi ho già dett'io ful bel principio di questa risposta, che siere stato poco, o nulla informato dei veri motivi, che l'hanno determinato a fare quelle sue Considerazioni in volgare sopra la Notizia latina dei Lincei di Roma, e che avete intrapresa la difesa del Signor Bianchi senza sua cognizione. Sapiate ora dunque Signor Mondano da me, che quanto sono più sincero, altrettanto fono più informato, che il Signor Vandelli intraprese a diffendere in volgare Italiano la Vita di Alessandro Tassoni composta dal celebratissimo nostro Signor Muratori in idioma pure Italiano, che il vostro Signor Bianchi cominciò egli il primo a censurare, ed anche con poca stima dello stesso Signor Muratori in una parte essenziale di essa vita con certa Appendice latina posta nel fine del Fitobasano, colla quale pretese levare il Tassoni dal ruolo dei Lincei. Per quello poi che spetta al Signor Vandelli, io non ho così poco concetto di lui, che non gli dia l'animo di scrivere, e di esprimere anche in lingua latina i suoi fentimenti, quando gli venisse voglia di farlo, e lo credo anche capace

di esaminare qualche tesso tradotto dal greco se sia stato puntualmente eseguito da certo autore, che si vanta ancora d'essere gran maestro in quella lingua: Vi accorderò bene che il Signor Vandelli non abbia perduto molto tempo nel raccogliere i modi antiquati di dire, e le frasi rancide di Andronico, Nevio, Ennio, e Pacuvio, e di altri Autori, che scrissero dai tempi di Carmenta, e di Numa Pompiglio sino a quelli di Plauto, e Terenzio, per valersene alle occorrenze, com'ha fatto ultimamente il vostro Signor Bianchi nel compilare in x1. articoli, e nello stile delle dodici Tavole le Presezioni Lincee di Gio: Fabro, pubblicate già dal Signor Vandelli, per le Leggi della novella Accademia Lincea Riminese, paragonando la per altro antichissima e nobile Città di Rimino a Roma, e se stesso al logo.

Per una delle principali giustissicazioni riserite ancora le parole colle quali l'erudito Signor Bianchi sinisse quella sua Presazione. Denique si quid praetermissum, vel minus reste a nobis distinum surritum un Adnotationibus, quae aus Fabii Vitam, & ad Lynceorum Notitiam, moniti addemus, vel corrigemus in editione Eephraseon bujus Austoris, quam paramns. Nos enim, ut cum Tullio loquar, ita parati sumus, ut vel resellere alios sine pertinatia, vel reselli sine iracundia patiamur.

"Se nella Notizia dunque dei Lincei vi era qualche errore, poteva il Signor Vandelli con lettera amichevole avvisarne il Signor "Bianchi, che egli ingenuamente l'avrebbe confessato, e corretto

, nelle opere seguenti siccome promette.

Ma con qual coraggio poteva mai il Signor Vandelli credere a tali promesse, dopo aver veduto che il Signor Bianchi non aveva badato a più lettere scrittegli dal Signor Muratori intorno ai motivi, e ragioni avute da lui di ascrivere all' Accademia de' Lincei di Roma Alessandro Tassoni, e che ciò non ostante volle aggiugnere nel fine del Fitobasano quella sua Appendice latina, in cui lo esclude dai Lincei, e pretende che non abbia luogo nella Vita del Tafioni compilata dallo stesso Signor Muratori. Ora se il Signor Bianchi non ha avuto alcun riguardo per un soggetto di quel sapere e credito, che è il Signor Muratori presso tutti i veri letterati viventi, considerate poi se lo avrebbe avuto per uno scolare dello stesso Signor Muratori, quale si pregia di essere lo stesso Signor Vandelli. E se mal non m'appongo il Signor Bianchi nutre troppo alti concetti di se stesso, e del suo gran sapere per abbassarsi ad ammettere alla sua udienza tutti quelli, che non gli stanno intorno. e che non gli fanno una specie di corte. E questo è stato l'oggetto principale, che ha avuto il Signor Vandelli di restituire Alessandro Tafsoni al ruolo de' Lincei, da cui con assai deboli conghietture ne era stato levato, e di farne giudice il tribunale degli uomini dotti. Avendo in oltre veduto, che si faceva un torto manifesto al grande e samolo Galileo, e ad altri infigni Autori intorno ai loro ritrovati, e avendo, come si suol dire, la penna in mano, di qui prese poi l'altro motivo, accennato pure dal Signor Cosmopolita di continuare le sue Considerazioni volgari da un capo all'altro della Notizia latina de' Lincei,

avendovi trovato abbondante materia per farlo.

Mi resta anche da fare una ristessione intorno alla poca, o niuna fincerità praticata dal Signor Cosmopolita nel riferire i sentimenti espressi dal Signor Vandelli nelle sue volgari Considerazioni ( tralasciando per ora di parlare delle date del tempo false, o anticipate) ed ecco le stesse parole del Signor Vandelli = Se oltre le diligenze fatte nel Nore, e nella Biblioteca di Wolfenbutel avesse (il Signor Bianchi) anche fatto praticare lo stesso in quelle di Roma, e particolarmente nella Barberina, e in altri luoghi, dov'ebbe origine, e fiori l'Accademia de' Lincei, forfe avrebbe trovate molte, e più copiose notizie, e più sicure di quelle del Fogelio, e forse non gli sarebbe nato lo serupolo di escludere Alessandro Tassoni dal numero de Lincei ascrittovi dal Signor Muratori . Se lo scrivere in tal guifa sia un biasimare, e motteggiare, lo giudichi ogni disappassionato leggitore. Poiche per chiarire i fatti è lecito a chi che sia il fare ricerca delle notizie necessarie per tutte le quattro parti del mondo, e per ogni dove possa credersi di ritrovarle. Il Signor Vandelli vive tuttavia persuaso, che se verranno replicate le diligenze in quella grande Metropoli del mondo Cristiano, che sia possibilishimo di ritrovare e memorie de' Lincei stessi, e notizie assai più copiose per istendere una piena, e compita Istoria di quella famosa Accademia, Istoria, che non per questo leverebbe il suo merito a quelle; che sin ora sono state pubblicate dal Signor Bianchi, e dal Signor Vandelli medesimo.

Ma passianio in tanto a dare un più preciso racconto de' motivi, che hanno indotto il Signor Vandelli a fare le sue volgari Considerazioni contro la Notizia latina de' Lincei del Signor Bianchi, la quale, benchè sia stata brevemente accennata nel principio delle sue Considerazioni volgari, contuttociò sarà bene di esporla alquanto più disusamente, acciocchè meglio si conosca, d'onde abbia avuto origine questa controversia, e chi di soro due abbia ragione. Sin dunque dall'anno 1732. naque l'idea a Bartolommeo Soliani Librajo, e Stampatore di Modena di fare una lodevole, e nobile edizione della Secchia Rapira di Alessandro Tassoni in un bel quarto di buona carta, e co' rami muovamente inventati, ed incisi ad ogni canto. Ma essendo la storia di tutto questo stato alquanto lunga, io qui prenderò respiro in attenzione di quanto vi sete riservato di pubblicare nella continuazione della vostra let-

tera, sperando che

Debile principium melior fortuna sequetur.

## LETTERA SECONDA

D = 1

#### CIRIACO SINCERO MODENESE

AL SIGNOR

#### SIMONE COSMOPOLITA!

Quis nescit primam esse bistoriae legem, ne quid fals dicere audeat; deinde, ne quid veri non andeat; ne qua suspicio gratiae sit in scribendo, ne qua simultatis? Haec scilicet fundamenta nota sunt omnibus: ipsa autem exaedificatio posita est in rebus, O verbis. Rerum ratio ordinem temporum desiderat, regionum descriptionem: vult etiam, quoniam in rebus magnis, memoriaque dignis consilia primum, deinde acta, postea eventus expectantur, & de consiliis significari quid scriptor probet, & in rebus gestis declarari, non folum quid actum, aut dictum fit, fed etiam quo modo; O, cum de eventu dicatar, us caussae explicentur omnes vel casus, vel sapientiae, vel temeritatis; hominumque ipsorum non solum res gestae, sed etiam, qui fama ac nomine excellant, de cujusque vita, atque natura. Verborum autem ratio Oc.

Cic. lib. 2. de Oratore.

#### MODENA 22. Febbrajo 1746.



VENDO mancato le Novelle Letterarie pubblicate in Firenze li x1. Febbrajo 1746. di dare fotto il num. v1. la continuazione della Critica del Signor Simone Cosmopolita di Rimino sopra le Confiderazioni volgari del Signor Domenico Vandelli di Modena, si continuera ciò non ostante (come si propose nell' antecedente Lettera), a dare la narrazione di quelle diligenze, che surono usate per dare alla luce la più bella delle edizioni, che sia per anche stata fatta del Poema della Secchia

Rapita di Alessandre Tassoni. Il motivo, per cui le accennate Novelle ci tengon sospesa la detta continuazione, si può facilmente indovinare, ed è stato appunto quello d'aver dovuto gli Autori delle medesime impiegare il tempo per difendere se stessi da una improvvisa Critica, che è stata fatta loro dal dottissimo Signor Dottore Anton-francesco Gori con sei Lettere stampate in Lucca sopra le Osservazioni fatte dal Signor Dottore Lami ad un' antica tavola di metallo del Museo Riccardiano; essendo poi sempre vero, che toccan più sul vivo le cose proprie, che quelle degli altri. Con tale occasione non si vuole tralasciate di avvertire que Signori Novellisti di un torto manifesto, che vengono di fare, per mala informazione avuta, alla nobile, ed onorevole Città di Correggio, mentre fotto la data di Roma riferiscono, che Adi 12. di Gennajo da mattina passò all' altra vita Monsignor Antonio Leprotti di Rimino Medico di Sua Santità ec. Sappiano essi per tanto che Monfignor Antonio Leprotti non è altrimenti mai stato di Rimino, ma bensì Cittadino nativo di Correggio figliuolo del Dottore Francesco, che anch' egli fu medico di professione, e figliuolo di Antonio avo di Monsiznore. Questi prese sa laurea Dottorale in Medicina li 6. e 7. di Dicembredell' anno 1707, nell' Università di Modena, come costa dal Rogito di Jacopo Baschieri. E che la Casa Leprotti è samiglia antica, e distinta di quella Città, la quale è situata da 13. miglia all'occidente estivo di Modena, ed otto miglia a greco-tramontana di Reggio, restando compresa da moltissimi anni in qui nel dominio degli Stati Estensi. Ma per quanto intendo il Giornale di Roma chiarira maggiormente questo fatto nell' Elogio del detto Monsignore, che darà quanto prima

Ripigliando ora il filo delle cofe spettanti alla Secchia Rapita dirò, che non ebbe sittosto il Soliani concepità, e sissata l'idea di fare una magnifica edizione della Secchia Rapita di Alessanto Tassoni in un bel

quarto

ŦI

porre

quarto reale di fina carta, e coi rami inventati di nuovo, e incisi ad ogni Canto, che pregò ancora diversi amici, fra' quali vi su il Signor Gio: Battista Zuccari, ed anche il Signor Vandelli, acciocchè volessera dissistero in questa sina grande, e lodevole impresa, i quali molto volentieri si esibirono, ed entrarono in un tale impegno, secondando così una cosa, che era tutta di loro gusto, e soddissazione. Onde, detto satto, cominciarono a ricercare tutte le memorie possibili, non solo per tessere la Vita di esso sono in una cara le notizie necessarie per il·lustrare il Poema con brevi, e sugose Annotazioni, che occorrevano a certi luoghi oscuri, o diversamente intesi della Secchia Rapita per cagione delle frequenti allusioni, che s'incontrano nella lettura di questo piacevole Poema.

Nell' Autunno dell' anno 173e. si portò in Ferrara per altri affari il Signor Vandelli, ove si trattenne per lungo tempo, e così ebbe tutto il comodo ti trattare, e conversare spessissime volte col Signor Dottore Giannandrea Barotti suo grande amico, che allora stava facendo le Annotazioni al Poema intitolato Bertoldo con Bertoldino ec. Siccome aveva egli avuta dal Soliani la commessione di sentire il suo parere intorno all' accennata edizione, così pure aveva l' altra di pregarlo di qualche. sua erudita Annotazione da aggiugnere alle Dichiarazioni di Gaspare Salviani. Il Signor Barotti, dopo varie scuse allegate, e suggeritegli dalla sua modestia, cedette alle replicate istanze del Signor Vandelli, ed entrò nell'impegno col dirgli, che coll'occasione, che andava siudiando per quelle di Berteldo, e di Bertoldino, avrebbe anche pensato, e raccolto notizie per quelle della Secchia, efigendo però, che a Ferrara gli fossero trasmessi tutti i libri, che gli fossero occorsi, e tutte quelle notizie, che si fossero potuto ritrovare in Modena, e altrove. È già l'edizione condotta al suo termine nel 1744, mostra abbastanza, che gli è stata mantenuta la parola.

I Signori Zuccari, e Vandelli dunque dopo aver fatto una copiosa raccolta di notizie, e memorie spettanti alla Vita del Tassoni la confegnarono al celebratissimo Signor Muratori, che colla sua propria erudizione, e col comodo della Biblioteca Estense la componesse. Egli neera già stato pregato prima a scriverla dal Soliani, assine di poterla porre nel principio dell'accennata edizione. Il Soliani di poi colla sicurezza di avere la Vita di Alessandro Tassoni, scritta da penna così erudita, si avvanzò a pregare il Signor Dottor Pier Ercole Gherardi, soggetto anch' egli di molta erudizione, a volergli stendere i pensieri sopra di ciassichedun Canto della Secchia, per faril poscia disegnare, ed incidere in tanti rami. Nell'Estate dell'anno 1736. il Signor Muratori compose la Vita di Alessandro Tassoni. Il Signor Dottore Pellegrino Rossi, intorno di questo tempo, intese dal Soliani l'intenzione, che aveva di ristame pare il Poema della Secchia Rapita (già fatto raro) con alcune note, ed illustrazioni; e figurandosi egli di effere prescielto, e pregato a come

Ba

porre le dette Annotazioni, che il Soliani andava dicendo di volere aggiugnere alle Dichi arazioni di Gaspare Salviani, e lusingandosi di potere più di ogni altro diciferare que misteri, che di quando in quando s'incontrano in quel Poema, allusivi a' fatti particolari succeduti al tempo del Poeta, e ad istorie di Ville, e di famiglie Modenesi, e di altri paesi, si pose anch' egli a studiare, e a fare ricerca di notizie, ed anche dallo stesso Soliani ebbe diversi libri ad oggetto di fare quelle Annotazioni, e sopra que' luoghi, che a molti, e precisamente se non Modenesi, restano oscuri, e da essi non bene intesi. Era anche il Soliani di sentimento di prevalersi dello studio, e delle fatiche del Signor Dottor Roffi in quelle cose però, nelle quali non si fosse incontrato col Signor Barotti di Ferrara. Già il Signor Dottor Rossi andava divulgando per tutto dove praticava, di quelle Annotazioni, che stava facendo, e della bella edizione, che si preparava, e ne rese come perfuafo anche il Signor Muratori, che perciò forfe gli diede da leggere la Vita manuscritta del Tassoni da lui compilata, prima di darla al Soliani, alle preghiere di cui l'aveva composta; ma il Signor Dottor Rossi coraggiosamente, per non dire con poca pulitezza, trasse da quella alcune notizie, inserite poscia da lui fra le sue Annotazioni, Il Soliani frattanto aveva cominciato a spedire in diverse Città gli accennati pensieri descritti dal Signor Gherardi per farne fare i disegni a più Valentuomini, i nomi, e cognomi de' quali si possono leggere incisi al piede di ciaschedun rame nella predetta edizione.

Si lusingava dunque il Signor Dottor Rossi d'essere prescielto, e perciò continuava tuttavia a squadernare le cronache, e le memorie manuscritte della Città di Modena, e coll'ajuto degli Elucidari poetici, e de'Lessici, che ebbe spesso per le mani, in corto temposi trovòd'aver satto un copioso ammassamento di Annotazioni sopra la Secchia, in seguito delle già satte da Gaspare Salviani, colle quali si credette d'illustrare que passi, che a molti viuscir potevano oscuri, e col tempo divenire impossibili a sufficientemente intendersi, qualora smarite affatto si vedessero cette notizice, ch'egli quà, e la raccosse. Parve pure a lui medestrono, che quelle Annotazioni non sosse sopre l'espezate daeli amici sioi, ai

quali di mano in mano le andava comunicando.

Dato poscia ch'egli ebbe compimento alla sua fatica, di quando in quando, o per se stesso, o col mezzo di amici andava ricercando dal Soliani, quando pensasse di dare principio alla sua edizione della Secchia. Ma tenendo il Soliani tuttavia occulte le sue intenzioni interno a tutto quello, che riguardava la Secchia per ogni buon sine, ed usando ogni possibile precauzione, perchè non sossero seprete, mosso ciò non ostante dalle continue istanze, che gli venivano satte, non potè a meno di non ispiegassi alquanto più chiaramente di quello, che avesse satto per l'avanti intorno all'impegno contratto, e che gli correva col Signor Dottore Giannandrea Barotti di Ferrara, senza però rissu.

rifiutare le Annotazioni (sebbene non ricercate), che si esibiva di dargli il Signor Dottor Rossi, dicendo sempre, che quando sosse nell'atro di dar principio alla sua edizione, aveva il mezzo di appagare tutti, e e che in caso di qualche incontro col Signor Barotti, si sarebbe elletto per giudice il Signor Muratori, che dicesse quale delle due Annotazio-

ni si dovesse ritenere, e quale ommettere.

Siffatto ripiego però, unito all'inaspettata risposta del Soliani, non finì di piacere al Signor Dottor Rossi, e premendogli, che la fatica impiegata nell'ammassamento delle sue note non fosse stata inutilmente fatta, dopo esfersi per qualche tempo, e segretamente cogli amici, lamentato dell'impensata determinazione del Soliani, come che gli avesfe fatto un grave torto, col preferire un forestiere a lui, che era patriotto, e che per ogni ragione doveva essere più informato di qualunque forestiere, e del Signor Barotti medesimo. Perciò piccato di tutte queste sue ragioni, o immaginazioni, venne in determinazione di darle alle stampe, come fece in Piacenza disgiunte dal Poema, e come si suol dire in aria ful principio dell'anno 1738, appresso il Giacobazzi. Quindi poche settimane dopo scappò fuori un libretto intitolato Errata corrige per le Annotazioni del Dotter Pellegrino Rossi alla Secchia Rapita cc. Questo Opuscolo è composto in maniera, e con tale carità da un autore Anonimo, che da molti fu creduta una onesta ritrattazione dell' Autore medefimo delle Annotazioni.

Mail Signor Dottor Rossi in vece di ricevere in buona parte quelle amorevoli correzioni, che erano state fatte alla sua opera, le interpretò sinistramente, e dopo avermutato alcune poche cose, ed aggiuntovene delle altre, col mezzo di un non so quale Religioso suo amico, introdusse pratica con Giuscippe Bettinelli Stampator Veneto per ristampare quelle sie, qualunque sossero, bene, o mal pulite Annotazioni unitamente col Poema della Secchia Rapira, cosa, che già su cleguita

nel mese di Giugno del 1739.

Il Signot Dottor Ross, che aveva letta la Vita del Tassoni scritta dal Signor Maratori a riquisticione del Soliani, e nel metitre che il Bettinelli ristampava il detto Poema, procurò che dalla parte di Venezia, na non so dire nè come, nè con quali mezzi, e pretesti, sosse richiesta al Signor Maratori la Vita del Tassoni stesa da lui ad istanza del Soliani. È il Signor Maratori medesimo, che allora non era abbastanza informato della grande idea del Soliani, degl' impegni, e delle spese fatte, e da sarsi, e del tempo, che gli occorreva per condurre a lodevol sine la sua intrapresa, e forse si figurava ancora, che il Soliani non pensasse più di trara avanti la sua idea per la nuova ristampa della Secchia Rapita, che in breve stava per uscire alla luce dalle stampe del Bettimelli, richiese egli stesso indierto al detto Soliani la Vita del Tassoni, col dirgli, che gli veniva dimandata da Venezia, o pure che se la voleva stampare il facesse soliani ridotto

ridotto a questa dura, e spiacevole condizione prese il partito di pubblicar egli stesso la Vita del Tassoni, come in fatti sotto li 6. Giugno 1739. si vide uscire dalle sue stampe, e sece questo sul dubbio ancora, che se avesse più lungamente differita la pubblicazione, poteva dare il comodo a qualcheduno di prevenirlo, e di levare a lui il merito, che fu il primo a pensarvi, e ad ottenerla, e ciò successe anche con gradimento, e compiacenza dello stesso Signor Muratori. In fatti non furono vani i sospetti del Soliani; poiche nell'uscire alla luce la Secchia Rapita ristampata dal Bettinelli sotto li 15. Giugno del 1739. coll'aggiunta delle Annotazioni del Signor Dottor Rolli, si vide comparire ancora collo stesso Poema, quella medesima Vita del Tassoni, che pochi giorni prima era stata pubblicata dal Soliani. Nell'anno stesso 1730, vi su un bell'umore, che si prese la briga di criticare, e insieme screditare l'edizione del Bettinelli, e le Annotazioni aggiunte, con un libretto di otto fogli, che ha per titolo Querela per la ristampa satta in Venezia da Giuseppe Bettinelli l'anno 1739. ec. Questo Opuscolo sembra fattura di chi compose l' Errata corrige. Chi desidera su ciò maggiori lumi vegga la Prefazione alla Secchia Rapita stampata dal Soliani in quarto, e in ottavo nell'anno 1744., o pure i due Opuscoli medesimi, dove si danno più distinte notizie di quello, che la brevità proposta mi permetta di farlo.

Nell' anno predetto 1739. il Signor Vandelli si trovava in Roma per gravi negozi, e vi si trattenne sin quasi alla sine dell'anno. Colà col mezzo della Posta di Milano ricevette una copia della Vita del Tassoni, ed anche la nuova ristampa della Secchia Rapita satta in Venezia dal Bettinelli spedito a lui dal Soliani con un succinto ragguaglio di tutto l'accadutogli in Modena, e Venezia, e dello stato de' rami, che si

andavano intagliando dai Professori.

Il Signor Vandelli dopo letto la Vita del Tassoni s'avvide, da altri lumi già avuti, che essa si poteva arrichire di molte notizie, e fatti particolari a lui spettanti. Tentò egli perciò di riuscirvi, specialmente coll'ajuto degli amici, e padroni suoi di Roma, fra' quali è molto tenuto alla felice memoria del Signor Abate Francesco Vales. che gli comunicò cortesemente, e colla solita sua naturale modestia, diverse notizie, e gl'indicò le pubbliche, e private Biblioteche di vari Principi Romani, e di altri Signori, nelle quali poreva ritrovare quanto andava ricercando. La fola raccolta di libri sceltissimi Italiani fatta, e posseduta dal Signor Marchese Alessandro Gregorio Capponi, preslo del qual gentilissimo Signore su introdotto colla mediazione di Monfignore Giuseppe Livizzani Patrizio Modenese, e di Monsignor Antonio Leprotti Medico allora di Clemente XII. gli somministro copia grande di memorie, avendo in essa ritrovato il comodo di appagare l'avido suo genio, e particolarmente in molti libri postillati di mano del Tassoni, e che una volta furono di sua ragione, e proprietà. Prosessa ancora molte obbligazioni per gli favori avuti dal Padre Maestro Giandome-

7 0

domenico Agnani Modenese dell' Ordine de' Predicatori, e Bibliotecario della Cafanattense del Convento della Minerva di Roma, il quale diede a lui ogni comodo possibile, ed il modo di soddisfarsi in tutte quante le ricerche, che desiderò mai di fare in quell'ampia, e copiosissima Biblioteca, ed anche in certi gabinetti, ne' quali non è conceduto a tutti l'ingresso per appagare la sua erudita curiosità. Ebbe ajuti, c lumi dal degnissimo Signor Canonico Ridolfino Venuti di Cortona, ed Accademico Etrusco. Così restò favorito con grande cortesia e di libri. e di notizie dal Padre Domenico Maria Ricci de' Cherici Regolari minori di S. Lorenzo in Lucina; gli corrono ancora molte obbligazioni col Signor Abate Antonio Saltini Modenese, e Bibliotecario dell' Eminentissimo Bolognetti, e col Signor Niceola Pagliarini Librajo, e Stampatore a Pasquino, che gli diedero molti indirizzi, e molte volte lo accompagnarono, e gli prestarono il loro ajuto in diverse Librerie, come nella Barberina, nella Ghigiana, in Sant' Onofrio, nell'Angelica a Sant'Agostino, nella Vallicelliana della Chiesa nuova, e per sino nella Augusta Biblioteca Apostolica Vaticana. Ma sarei troppo diffuso se volessi descrivere per minuto le diligenze, e fatiche usate per tutto il tempo, che il Signor Vandelli si trattenne in Roma. Dove anche il Taffoni era vissuto per più di trent' anni praticando i primi Letterati del tempo suo, e frequentando diverse di quelle Accademie più rinomate.

Per accertarsi di tali fatiche basta solo il poter avere tempo, e comodità di scorrere quella copiosa selva di notizie, che da Roma portò nella sua Patria il più volte nomato Signor Vandelli, le quali poterono non folo accrescere la Vita già sampata del Tassoni; ma servire ancora per le Annotazioni, che il Signor Barotti stava lavorando in Ferrara, ed a qualch' altra bell' opera, venendone l'occasione. Ritornato dunque il Signor Vandelli alla Patria sul finire del 1739. rilesse da capo a piedi tutte le opere stampate, e scritte a penna del Taffoni, che pote ritrovare in Modena, dalle quali raccosse molte altre cose concernenti il Taffoni, e le sue opere, e di esse si servi ad arricchire la predetta selva, che da lui fu scritta, e disposta secondo l'origine del tempo. Essendo poscia stata questa fatica comunicata al Signor Muratori, ed essendo piena di tante, e tali notizie, e così essenziali per la Vita del Tassoni. non ebbe questo Storico dottissimo alcuna difficoltà di rifarla tutta da capo a piedi coll'inferire le nuove memorie ritrovate ne' suoi luoghi convenienti, come lo stesso Signor Muratori lo consessa nel principio di essa Vita così: Non avrei pensato io ad accrescerla, per non dire a risarla . se non mi aveste mosso la magnifica edizione, che della medesima Secchia Rapita ha intrapreso il fuddetto Librajo Soliani con surne ancora un' altra più usuale, e di meno dispendio, e non m'avesse sumministrati nuovi materiali l'amico mio Signor Domenico Vandelli Pubblico Lettore di Matematica nell'Universita di Modena, che non ha perdonato a fatica per raccogliere quanto s'è mai potute di memorie spettanti a questo insigne

Letterato. Chi vorrà pigliarfi la curiofità di confrontare la prima edizione di essa Vita del Tassoni coll'altra ristampata così ampliata nella Secchia Rapita data in luce dal Soliani nel 1744. in un quarto, e in un ottavo reale, la ritroverà accresciuta più della prima di due terzi in circa. Questa è quella Vita del Taffoni, che su letta dal Signor Giowanni Bianchi di Rimino nell'atto di pubblicare il Fitobafano di Fabio Colonna, ove aggiunse quella sua Appendice Ad Lynceorum Notitiam Ce. nel fine di detto libro, per escludere Alessandro Tassoni dal Catalogo de' Lincei. E di qui il Signor Vandelli prese il motivo principale di stendere le sue Considerazioni volgari sopra la predetta Notizia latina ad occetto unicamente di rimettere, e sostenere il Tassoni, come uno degli ascritti, o affocciati in quella famosa Accademia, e scrisse in volgare, perchè la Vita del Taffoni, che fu affalita dal Signor Bianchi con quella fua corta Appendice latina, era anch' esta stata scritta in idioma Italiano dal Signor Muratori. E quì col Tassoni passo a persuadervi. che Crediate che l'istoria è bella e vera,

Ma io non l'ho saputa raccontare.

Per quello poi, che resta da dire ci rivedremo, se a Dio piacerà ec.



# LETTERA

D, '1

#### CIRIACO SINCERO MODENESE

AL SIGNOR

#### SIMONE COSMOPOLITA.

Duo parietes de eadem fidelia dealbare.

Curius Cic.7. Famil. 29. ex recenf. J.G. Graevii Amstel. 1693.

#### MODENA 20. Marzo 1746.



INALMENTE poi nella mattina de' 18. del corrente mese si ebbero da questa Posta, e sotto di
una sola coperta due sogli delle Novelle Letterarie
Fiorentine segnate N.1x., ex. in data de' 4., ed 11.
del suddetto mese. Nello scorrere il primo degli
accennati sogli per vedere se a sorte vi sosse stata
la promessa continuazione della lettera del Signor
Simone Cosmopolita, non sittosto si fermò l'occhio
sopra la Novella di Rimino, credendo di trovarve-

la di botto, che anche subito ne restò disingannato. Poichè l'articolo di lettera, che ivi si dà, non è quello, che si cercava, ma è bensì tratto da altra lettera dell'eruditissimo Signor Bianchi di Rimino
scritta all'autore medesimo delle Novelle Fiorentine, coll'avvisarlo
anch'egli del torto satto alla Città di Correggio, in cui gli dice:
Quello (sarebbe più consorme al Buommattei, o alla Crusca il dire

Quegli) che ha ragguagliato a V. S., che Monfignor Leprotti era di Rimino, è poco informato, perciocche Monsignor Leprotti era di Correggio Terra del Ducato, di Modena, ed era figliuolo di un Medico di quel tuogo ec. Per quello, che scorgo, anche il Signor Bianchi in tutto questo articolo, e quantunque si vanti d'aver convivuto con Monsignor Leprotti intorno a sedici anni, cioè per tutto il tempo, che si trattenné in Rimino col Cardinal Davia, e per aver tenuto con esso lui un carteggio perequasi trent' anni, non è più felice dell' altro Relatore, e non ha tutte le notizie necessarie per dar un giusto, e compito ragguaglio -non che per-teffere il fuo Elogio, e dimostrare in esso le occupazioni studiose, che ha avuto Monsignor Leprotti nel tempo di sua vita, se non è peranche giunto a sapere, che Correggio, è una Città ; e non una Terra, com' egli la chiama. Con che viene a fare poco onore a se stesso, mostrandosi poco studioso della Geografia, e insieme non si fa conoscere per quell' avvedutiffinto Poliflore Riminese affai celebre ; come viene decantato dal Signor Lami Autore delle Novelle Fiorentine: fa poscia un' ingiustizia alla felice memoria di Monsignore, dell' amicizia del quale tanto si pregiava, quando viveva, facendolo nato in una Terra, e così a degradarlo dalla condizione di Cittadino, nominando Terra quel luogo, in cui era nato. Per la qual cosa fe il Signor Bianchi in vece di ricorrere a Roma, e a Bologna, fi fosse voltato piuttosto a Modena, e alla Città stessa di Correggio. avrebbe egli trovate notizie più giuste, e sicure di quelle, che ha scritto nella sua correzione al Novellista Fiorentino. Ma il Signor Bianchi ha sempre la sventura di andare a cercar le cose là appunto. dove non si trovano, che il volgo del suo paese direbbe andare a cercar Maria per Ravenna. Imperciocche Frustra ab astris petitur, quod domi nascitur. Ecco per tanto la

Jandio B. I. Agofto 1564 Gennayo Ginleppe n. 3. Settemb. 1640. Gincomo B. 22. Dott. Barrotomeo n. 21. Aprile Gio: Francesco n. 24. Aprile Collegio di Prato in Tofca-1605 1698. 4 9. Luglio 1744. Tavola Genealogica delle Persone della Famiglia Lepkorri di Correggio 🗀 n. 14. Giugno 1198. 4 7. Antonio avo di Monfignore IX. Date. Pasts Leprotti. Dorr, Gia:Francefion. 13. Febbiajo Sien Mccole n. 14. Settembre 1577. 1637. 4 31. Gennajo 1705. Marzo 1538. II. Pacio Leprotti. Pacio Leprorri 4 26. Ottobre 1649. Niccold n. 7. Frantefeo Antonio n. 14. Ottobre 1561. Bartolommes Leprotti. MONSIGNOR ANTONIO morro in Roma li 15. Francesco n. 7. Marzo 1636. Pictro n. 2. Dicembre 1595. VIII. Paclo Leproisi Giambattiffa B. 33. Marzo 1618, III. Giovan-Ausmio Leprotri n. 23. Dicemb. 1551. 4 30. Giugno 1630. Antonio a. 9. Settembre 1587. Niccelo Givanni u. . Sieten Autonion, 6. Giernnin n. 4. Giamternishan. 35. Ottob. 1816. Marzoters. Novemb. 1546. IV. Pietro Lepruti n. 3. Agofto Girstanao II. E. Gcnn. 1877. Giovan-Antonio a. 6. 1554. T 23. Febbrajo 1595. Ottobre 1607. V. Pictro Leprotti de 13. Aprile 1581. I. Sebaffiano Leprutti. VII. Dett. Girolamo Leprotei. VI. Girolamo Leprosed Giscomo n. 25. Ottob. 1631. Angele n. 19. Giwanai n. 24. Ottob. 1616. Antonio n. 15. Marzo 1584. Febbr. 1545. Niccold Pietro n. 3. Agoilo 1554 NAPOLI IN Alla C OLLA STY

Giacines Sire 18.19.

Giambarriffan. 9. Settemb. Kto.

Giufeppe Gioachino

Girolamo n. 23. Giugno sere.

Domenico Stefano n. 36.

Dicembre 1638,

Agodo 1646.

Alla soprariserita Tavola si aggiungono altre notizie della famiglia Leprotti rispetto al Ramo, da cui è disceso Monsignor Anto-

nio Leprotti, per chi vorrà stendere l' Elogio di lui.

Secondo i rogiti di diversi Notaj di quel paese, cioè di Cristoforo Bottoni Seniore, di Stefano Bolognesi, di Francesco Bellaria, di Raffaele Breffani . e di Bianco Brunori, e di altri molti, la Famiglia Leprotti fioriva nel 1450., ed era onorevole, edistinta al pari delle altre famiglie Civili di Correggio. Ma per restringermi ai tempi più vicini a noi, diro, che circa il 1500. la Famiglia Leprotti si divise in più rami, che nel 1510. li ts. di Gennajo nacque un Giambatista Leprotti. Che un Giulio Leprotti fu fatto Rettore nel 1570, della Chiefa Parocchiale di S. Giovambatiffa. Il Signor Paolo Leprotti, che morì li 26. Ottobre del 1649, fu padre del Dottor Barrofommeo. Li 7. Settembre 1677. fini di vivere il Signor Antonio Leprosti avo paterno di Monfignore. Nel 1680, li 18. Febbrajo passo all'altra vitail P. Lettore Arcangelo Leprotei dell'Ordine de' PP. Predicatori fratcilo del Signor Antonio, e Zio di Monfignore. Nel 1684, li 20. Aprile partì da Correggio il P. Baciliere Paolo Antonio Leprotti Minor Conventuale per l'Ungheria, e ritornò li 20. Marzo 1685 essendo stato Cappellano dell' Armamento Navale di Sua Mastà Cesarea nell'assedio di Buda; e si trovò ancora nel 1688. all'espugnazione di Belgrado, come Cappellano del Duca di Mantova. Nel primo giorno di Novembre dell'anno 1685, circa le 4. ore della notte nacque un figliuol maschio al Signor Dott. Gio: Francesco Leprotti dalla Signora Lodovica Mazzucchi sua Consorte, e alli 2. fu bat. tezzato dal Signor D. Giuseppe Sammartini Curato nella Chiesa Parocchiale dell'inligne Collegiata di S. Quirino della Città di Correggio col nome di Antonio, e furono patrini il Sig. D. Bartolommeo Leprotti, e la Signora Giacoma Mazzucchi . Nel 1693 li 26 Maggio morì il Dottore, e Sacerdote D. Bartolommeo Leprotti pochi anni dopo ritornato dal viaggio di S. Giacomo di Gallizia. Nel 1705, li 31. Gennajo passò a miglior vita il Signor Dottore Gio: Francesco Leprotti Fisico, e Padre di Monsignore. Nel 1707. li 7. ed 8. Dicembre il Signor Antonio Leprotti prese nell' Università di Modena la Laurea Dottorale in Medicina d'anni 22. Mesi 1., e giorni fette per Rogito di Jacopo Baschieri Cancelliere della Comunità di Modena, e del Collegio de Medici, non essendogli stato permesso, como lo desiderava, di addottorarsi in Bologna, dove aveva fatto il corso de' suoi studi, cioè di Filosofia sotto il Padre Lodi Canonico Regolare Scopetino, nella Medicina fotto il Dottore Pietro Nanni, nella Notomia ebbe per Maestro il celebre Valfalva, ed il dottissimo Signor Morgagni, ora Pubblico Professore Primario di Anotomia nell'Università di Padova, e nella Geometria i Signori Fratelli Eustacchio, e Gabrielle Manfredi, verfo de' quali ha sempre dimostrato una obbligata gratitudine, ed un' amore vero, e costante. Nel 1710. li 22. Ottobre il predetto Signor Dottore Antonio Leprotti si trasferì da Bologna a Rimino al servizio di Monsignor Gio: Antonio Davia Bolognese Vescovo di quella Città, col quale poi passo a Roma li 24. Maggio effendo stato da Clemente XI. creato Cardinale nel

dì 18. di Maggio del 1712.

Nel 1733. li 19. Aprile morì la Signora Lodovica Leprotti nata Mazzucchi madre di Monsignore. Nel 1744. li 9. Luglio finì di vivere il Sig. Dottore Bartolommeo Leprosti Cherico, e Fratello di Monsignore, avendo lasciato un figliuolo per nome Gianfrancesco che nacque li 24. Aprile 1729, che ora è convittore nel Collegio di Prato in Toscana. Nel 1746. li 13. di Gennajo da mattina passò all' altra vita Monfignor Antonio Leprotti Cameriere, e Protomedico di N. S. Papa Benedetto XIV.; e in tale qualità aveva ancora fervito l' antecessore Pontesice Clemente XII. Di lui abbiamo alle stampe una lettera scritta da Rimino li 19. Dicembre senza data dell' anno, e inferita fra gli Opuscoli aggiunti ai Comentari dell' Accademia dell' Instituto delle Scienze di Bologna a pag. 345. con questo titolo Antonii Leprotti De Aneurysmate quodam arteriae bronchialis, aliisque anatomicis observationibus ad Jacobum Bartholomaeum Beccarium Epistola ec. la quale viene anco molto lodata dal celebratissimo Signor Morgagni nella prima parte delle sue Epistole Anotomiche stampate in Venezia nel 1740. presso Francesco Pitterri dopo l' opere del Valfalva, cioè nell' Epistola V, n. 18. pag. 97. e 98. Monfignor Leprotti ha ancora avuto una gran mano nel comporre il primo Tomo del Giornale Romano in quella parte particolarmente, che riguardava gli estratti delle cose Fisiche, e di Medicina : Nelle memorie Fisiche stampate in Lucca nel 1743. si asserisce da quegli Edittori, che la sesta Memoria è stata mandata loro da Monsignor Leprosti tradotta dall' Opera Francese di Monsieur Sauvages in Toscano, e questa tratta della maniera più sicura di allevare i Bachi da Seta.

Per ciò poi che spetta alla Patria di Monsignor, essa si u erretta in Città li 16. di Maggio del 1559. dall' Imperatore Ferdinando I., e confirmata possia nelle Investiture da Massimigliano II., e dagli altri Imperatori successivi sotto di tale decoroso, e nobil titolo, con piena-autorità di battere monete d'oro, e di argento. Essa è la Capitale del Principato di tal nome; ha avuto sotto di se Castelli, Ville, e Terre, del qual Principato ne surono Padroni i Sciori della antichissima, e nobilissima Famiglia Correggi. Quella Città per la comodità delle cose necessarie al vitto, per la frequenza degliabitatori, per la nobiltà, e splendore delle famiglie, e per moltissime persone illustri nelle buone arti è copiosa quanto ogni altra Città circonvicina, e così si gloria di avere, e sostenere Monsignor

Antonio Leprotti per suo Concittadino.

Poca fatica vi voleva per chiarirsi. Una occhiata su i Lessici geografici, o nell'indice del secondo tomo delle Antichità Estensi, ed Italiane
distese dalla selice, ed erudita penna del Signor Muratori avrebbero
toloro ogni dubbio al Signor Bianchi.

Dentro del libro a pag. 540. e

541.

7.7

141. avrebbe trovato, che nel 1635. il Principato di Correggio colla Cirtà, e con tutte le altre pertinenze fu conceduto al Duca di Modena Francesco I. dall' Imperadore Ferdinando secondo. Se poi egli sosse vago di sapere la prima origine di detto luogo, e del Territorio, il medesimo Signor Muratori glie lo insegnerà nella Dissertazione XXI. del Tom. 2. Medii ανί, e gli sarà conoscere, che siccome la bassa Lombardia era tutta piena των πολυνίων, così quella di mezzo των χωρηνίων, cioè di Isole lunghe dal tema greco χωρα Choνα, che anche in oggi ritiene il nome di Cuora, e per quetto appunto si trovano nominata tanti Correggi nelle antiche Carte del IX., e X. Secolo riferite nel luogo citato, e che erano ne' Territori del Modenese, e Reggiano di qua dal Po, e nel Mantovano, e Veronese di la dal medessimo fiume.

Ma il nostro Correggio, di cui ora si tratta, è sempre stato il più grande di tutti gli altri Correggi, essendo giunto colla sua estensione a formare un Paese da se solo, e un Principato, capitale del quale è la Città di Correggio, che dalla figura del Paese ha ricevuto la sua denominazione, ed ha somministrato il cognome alla nobilissima Famiglia sopraccennata, che per molti secoli vi ha esercitato il dominio. Sopra di che può vedersi la Genealogia de' Signori Correggi a pag. 263. e seg. della Origine, & de Fatti delle Famielie Illustri d' Italia di Francesco Sansovini, edizione di Venezia 1582. per Altobello Salicato. Gran disgrazia, che accade ai poveri Leggitori di dover disimparare la Storia nel tempo stesso di leggerla. Ma, e in che secolo credon eglino di vivere questi Letterati estemporanei? Ghe tutti sien ciechi, e che non conoscano benissimo i loro [propositi detti, e scritti con si mirabil franchezza? Molti tacciono, perchè nulla cale loro; altri fe ne ridono; altri fe non gli fanno noti co' loro scritti, non è però che a tempo, e luogo non gli rammentino, e rigettino nelle erudite loro conversazioni ec. Così la difcorre con esso loro il celebre Signor Dottore Antonfrancesco Gori nella prima delle sue Lettere Critiche a pag. 7. e 8. Ma non più di questo, e passiamo in tanto ad esaminare l'altra Novella nella data di Rimino sotto il Num. X. colonn. 153. e seguenti, dove l' eruditissimo Sig. Dott. Lami Autore delle Novelle, o piuttosto Satire Fiorentine, (che meritamente deesi reputare del nostro secolo un altro Francesco Filesso) seguita a dare la Continuazione della difesa del Signor Dottor Bianchi. Quivi il Signor Simone Cosmopolita, dopo aver narrato l' impegno contratto dal Signor Bianchi nel 1743., ed accettata la Cattedra di Notomia nella Università di Siena, soggiugne poi, che ciò non ostante continuò egli i suoi studi geniali della Botanica, e si determinò alla fine di ristampare il Fitobasano di Fabio-Colonna coll' aggiunta della notizia dell' Accademia de' Lincei di Roma. E qui torna da capo a dare un ragguaglio delle nuove diligenze fatte da lui nelle librerie di Siena, e di FirenFirenze, e ne Studj di diversi Signori di quelle Città, siccome ancora ne sece usare delle altre nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, scrisse a Venezia al Signor Appostolo Zeno, e per sino in Puglia al Signor Dottor Verna per raccogliere sempre lumi maggiori per istendere la Vita del Colonna, e la Storia de Lincei, su le memorie, e conssile Schede del Fogelio, come più volte avete satto grazia di narrarcelo.

E'già nota ad ognuno la breve Appendice latina stampata dal Signor Bianchi nel fine del Fitobasano, per escludere il Tassoni dal catalogo de' Lincei inseritovi dal Signor Muratori con argomenti più fondati, e conghietture più certe di quelle frivole, di cui si è servito il Signor Bianchi per levarnelo. Credendo ora il Signor Cosmopolita, che il perspicacissimo Signor Bianchi non siasi abbastanza spiegato colla detta Appendice, di bel nuovo, nella continuazione della sua difesa torna a frigerla, e rifrigerla col darcene una più precisa, ed ampia dichiarazione, dicendo, che se tutti quelli, che frequentavano la Cafa del Cardinal Bartolommeo Cefio doveffero essere stati Lincei, aurebbe bisognato annoverare fra' Lincei il Mastro di Camera di quel Porporato, il suo Coppiere, il suo Segretario, in somma tutti i suoi Cortegiani, ed amici ec. Quelta veramente, o Signor Cosmopolita è una conghiettura da par vostro, la quale finirà di persuadere, che avete un' ingegno molto penetrante, le l'argomento, a dir vero, avesse quella forza, che voi vi figurate; anzi piuttosto si può ritorcere contro di voi. mentre concedete (cofa, che per altro non si può negare) che il Tassoni frequentava la Cafa del Cardinal Cesi, il quale benignamente ammetteva gli uomini dotti alla sua erudita conversazione. Il Tassoni già era tale per se stesso, e si dilettava di que' medesimi studi, che erano prescritti allo scelto, e nobile drapello Linceo; dunque il Tassoni per vostra confessione era ascritto, o associato in quella nobilissima Accademia. Imperciocchè se questa vostra generale deduzione avesse alcuna forza, avrebbe quella, colla quale i Logici sogliono distinguere, e rispondere, che simili argomentazioni per provar troppo nulla provano, poiche proverebbe che fossero stati Lincei, ei Cuochi, ei Cocchieri, ed altre persone della steffa Casa Cesi, Ma la ragione vera farebbe stata, quando le annoverate persone avessero avuto il merito, la perspicaccia, e il sapere di Alessandro Tassoni, fiero ingegno, e bollente, e intraprenditore gradissimo come lo chiamo il Dottifsimo Anton Maria Salvini nella Lezione X. delle sue Prose Toscane.

Nulla più della precedente vale l'altra conchiettura, in cui dite non esser certo che il Cardinal Cesso approvasse gli studi del Nipote, e la sua Accademia non trovandosi, che egli si sacesse mai ascrivere in ssa, nè che la proteggesse. Egliè però cosa certa, e indubitata dalle autorità, eragioni addotte nelle Considerazioni volgari del Signor Vandelli, che l'Accademia su approvata da' più Sommi Pontessei, e in particolare da Urbano VIII. e dal Cardinal Francesco Barberini suo Nipote Linceo anch' egli, nel tempo de' quali sioriva l'Accademia de' Lincei, e da altri Signori, e Principi Romani amanti delle buone Arti, delle nobili discipline, e delle Scienze,

24
molti de' quali si leggono già ascritti nel Catalogo pubblicato dal Signor Vandelli nel sine delle sue Considerazioni, e dopo le Prescrizioni Lincee. E costa che anche gli studi de' Lincei surono approvati dal Cardinal Cesi, sebbene sin ora non sia riuscito di troyare se egli sosse, non ascritto sia loro, si comprende però abbastanza da quelle parole di Gian-Nicio Eritreò nell' Elogio di Alessando Tassoni, ove dice, parlando di lui: Romae cum nomini operas suas babebat addistas, consusiebat in acdes Bartholomaei Cardinalis Caessi, Vaticano proximas; eae enim, principis ilus, dossorum virorum cupidissimi, benignitate semper ILLI patebant, O' grasuitum praebebant hospitium O'c. sono appunto quelle medesime case, dove anche abitava il Principe Federico Cesi Institutore dell' Accademia de' Lincei, Fratello, o Nipote, che egli si sosse del detto Principe.

Ma ove trattali di fatti avvenuti già 130. anni fono, e fuori della memoria degli uomini viventi per far pruova in materia di storia, non possono servire le semplici asserzioni, quand' esse non sieno appoggiate fulle testimonianze degli autori contemporanei. Ora perche non venisse mai in mente al Signor Cosmopolita di negare, e di dire, che il Cardinal Cesi non avesse comune l'abitazione col Principe Federico suo Nipote: Senta di grazia, se gli vada a genio, quanto asserisce Francesco Stelluti Accademico Linceo da Fabriano nell' Annotazione della Satira quinta pag. 185. e 186. del suo Persio tradotto in verso sciolto dichiarato, e stampato da lui in Roma nel 1630, appresso Giacomo Mascardi intitolato al Cardinal Francesco Barberini Nipote di Urbano VIII. CUM SISTRO = Era il Sistro uno strumento di bronzo per far suone, come si fa in oggi nelle nostre Chiese con li campanelli. E si faceva anche d'argento, e d'oro. Si vede questo Sistro in alcune me-daglie; e uno ne bo veduto in una Statua d'Iside scolpita in Marmo. che lo siene nella man deftra, e nella finifira una Tazza: O' detta Statua del nostro Signor Principe Cesi; quale ha nella Rocca c'ha fatte Sabbricare nella sua Terra di S. Angelo insieme con alcune altre fatte da eccellenti Scultori; coltivando egli fra gli altri suoi studi ancora quefie dell' erudizioni antiche; she non men dell' altre fcienze poffiede, avendo da suoi antichi Cardinali tale studio ereditato, quali gli hanno lasciato NEL SUO PALLAZZO IN VATICANO un bellissimo Ansiquario di Statue, oltre le molte inscrizioni in marmi, medaglie; ed altri bronzi . dicendo il Padre Scotti , ed altri , che banno fatto gl' itinevarii, e scritto l' antichità di Roma, che quando in Roma alere non vi fusse, che questa raccolta di Statue, per sol queste vedere era molto bene impiegata da studiosi la fatica d'andavoi = È perchè anche la descrizione delle antichità, e delle cose più rare, che si trovavano nel Palazzo del Principe Cesi serve ad identificare in qual sito del Vaticano si trovasse il detto Palazzo, riferirò qui tutta intiera la descrizione la tina, che Francesco Scotto stampò nel suo Itinerario d' Italia con questa

questo titolo: Itinerarium Nobiliorum Italiae, Urbium & c. Part. 2. cap. 8. Antucrpine 1600. & Coloniae Agrip. 1620. e che egli prese ex Jac. Boissant Topographia U. Romae. Le quali antichità per la maggior parte stanno inserite, e sanno uno dei più begli ornamenti del corpo delle sicrizioni Romane raccolte dal Grutero, ed illustrate dal Grevio nell'ultima edizione satta nel 1707. in Amsterdam colle tavole in rame tolte dal detto Boissando.

Palatium Cardinalis Caessi (Bartholomaei) ad Sansti Onuphrii pore, tam. Ejus area prima plena slatuis, quae in imagine sculptae circumferuntur; plena inscriptionibus, quae libro pererudito de Gente Caessa

Romae edito, pleraque continentur.

Hic Hippolitae Amazonis icon, a Mich. Angelo Bonaroto, Sculptorum principe, valde laudata ab artificio, ac proportione. Altera Apollinis, ut putatur. Tertia Sabinue mulieris, nihil illa Amazonide

inferior, nisi quod brachiis mutila.

In Horti proximi area prima, Bacchus bast impositus visitur: In altera vas aheneum cum Fauno: In tertia Neptunus in bast: In quarta Apollo barbyton tenens. Hic O marmor Agrippinae, siliae M. Agrippae, & Juliae, Augusti Caes. filiae. Pallas item armata. O Hermaphroditus. Ad dexteram sons est. Undique circumstant XXII. Termini marmorei, Faunus, Juppiter Hummon, Pompejus magnus, Demossebenes, & Speusppus Philosophus, ut creditus, soroiis Platonis silius.

Portae objects est Roma de Dacia victa triumphans, throno infidens, galeata, amicta, lauream minu tenens coronam: Dacia moerentis habitu. Trophaca circum, armague barbarica, & duo victi Reges semicolossei, e lapide Numidico. Duae item Parcavum statuae, toti-

demque Sphynges, ex eodem lapide, basibus imposita.

Proximum est aedificium, quod a re ANT IQUARIUM nominant: in fionte est Jovis vultus porphyreticus: O hinc Othonis Imp. illius Pop-

pea conjugis imago.

Supra Statuae V. Palladis, Cereris, Victoriae, Copiae, & Diana: Intus est Somnii, vel Quictis, seu, ut aliis placet, Aesculapii papaver tenentis simulacrum. Mox Sabinae mulieris altera imago. In
porta, Jovis colossea facies ad sinistram, ad dextram Herculis, in medio est Palladis. Sub Hercule est Satyrus, cui astat juvenis instana
sistulam septemplicem; qua nibil vidi satum elaboratius. Scopae putatur opus. Sub Jove est Pyrrhi Regis Epirotarum caput galeatum.
Proxima est Leda, malum tenens, & Cupido Ledae, ut & Satyri, statua versatilis est, & absolutissimi operis.

Prope sunt capita Portine Catonis, Jovis, Ganimedis, Dianae, Nepsuni: O antiquissimum signum Aegyptium, quod dicitur caput Asavoth Matris Ostridis, vel, ut aliis places, Opis, seu Cybeles, matris

Deum.

- Ad portam Statuae duae: ad laevam arietis Phryxi e candidissi-

mo marmore: Basi inscriptum est: SECURA SIMPLICITAS: ad dexteram Leo, in cujus basi legitur: INNOXIA FORTITUDO. Juxta est Heliogabalus Imp. integer, stolatus: In ejus basi antiqua affabre sculpti sacrificantium ritus, & habitus. Supra est Imperatoris imago triumphalis, curru quadrijugo vecta. Ibidem est simia ex Actiopico Lapide, qualis ab Aceyptiis adorabatur.

In Canaculo Bacchi caput e rubro lapide, O supra Neptunus qua-

driga vectus, & Pomona Dea bis ibi spectatur.

Musaeum Card. magnificum; eujus pavimentum vermiculatum;

fedes teffellatae.

Visuntur hic capita illustrium Romanorum: Scipionis Africani, M. Catonis, M. Antonii III. Viri, C. Julii Caesaris, Septimii Severi, L. Syllae, C. Neronis; Juliae Mammeae, M. Antonin. Caracallae, Hadriani, Macrini, Cleopatrae, Faustinae; & Sabinae Matronae. Bibioteca librorum antiquorum, & recentum. In interiori conclavi gemmae, lapides pretiosi omnis generis, artificio potius sculpturae, quammateria commendatae. Juxta est Scipio Nasica, M. Brutus, Hadrianus Imp., Cupido dormiens, & puer anseris guttur gemina constringens manu, aliaque ab artificibus laudata monumenta. Ut vel hujus unius Palatii causa Romam quis antiquitatis amans (ut cetera desint omnia,

quae sunt plurima) proficisci debeat.

In oltre il Tassoni medesimo per esser più vicino a godere delle geniali letterarie conversazioni non meno del Cardinale, che del Principe Federico ci dice nel capo xvII. del decimo libro de' suoi Pensieri, ove parla delle sabbriche antiche, e moderne in qual luogo di Roma avesse egli allora la sua abitazione così: Or vengo ai Tempi maravipliosi antichi.....per paragonarli tutti con quello di S. Pietro di Roma, che sta sul lutima mano d'esser sinito... Ma oggi compie il settimo anno, che io abito a frome dicorì supendo cdificio, e tanto vicino, che lo strepito degli artesse; che vi lavorano attorno m'ossende ce. Il Signor Vandelli ha già dimostrato nelle sue Considerazioni a pag.7. che il Tassoni compose il decimo libro de'suoi Pensieri diversi nell'Aprile, e Maggio del 1613. Tempo appunto, nel quale l'Accademia de' Lincei aveva cominciato a formar corpo-

Quali poi sossero gli studi, e le inclinazioni del dottissimo Cardinal Bartolommeo Cesi, ce lo dice in poche, ma sugose parole il celebre Cavaliere Prospero Mandosso nella sua Biblioteca Romana, e nella Centuria seconda num. 86. Praestantissimus sic Cardinalis, qui maximo pollebat ingenio, V applicatione maxima ad scientias ducebatur OMNES; Austor suit Archiviorum Hadrianae Mosis, V Vaticani Ge. Queste poche sì, ma sossanza conghietture del Signor Cosmopolita, ed a mostrare unitamente a quelle di Gian-Nicio Eritro, che quel dotto Cardinale approvò gli sudj del Principe Cesi suo Nipote, e che protesse insieme sin che visse l'Accademia de Lincei, e che per conseguenza

anche

anche Alessandro Tassoni era ascritto, o assocciato in quella nobile Accademia; poichè nudriva anch' egli le stesse massime, ed inclinazioni del Cardinal Bartolommeo dei Duchi Cesi Romano suo grandissimo amico e Protettore. Questo degnissimo Porporato dal Vescovato di Consa fu affunto alla Chiefa di Tivoli l'anno 1621, li 5, di Maggio nel Pontificato di Gregorio XV. Dopo cinque mesi di residenza nel Vescovato di Tivoli finì di vivere in detto luogo li 18. Ottobre dello stesso anno 1621. Il suo corpo su da Tivoli trasportato in Roma, e seppellito li 20, del detto mese nella Cappella della famiglia Cesi, esistente nella Bafilica di Santa Maria Maggiore nella prima Cappella a mano finistra nell'entrare. Questa memoria mi viene somministrata dal Signor Vandelli, il quale nel Giovedì mattina degli xI. Giugno 1739. si portò a visitare il deposito, che sta sotto il pavimento, e vi si entra dal mezzo della Cappella, ov' è una lapida ottangolare di marmo fenza iscrizione, nè contento di questo volle anche vedere il Necrologio, che gli su cortesemente mostrato da quel Sagristano, da cui prese la notizia del tempo soprariferito. Di questo si degno Porporato vi sono Epistolae ad Joannem Baptistam Laurum pubblicate colle stampe. Chi desiderasse maggiori notizie legga un' ampio elogio di lui nel Tom. 4 del Ciaconio a pag. 306. dell'edizione di Roma 1677, in fol. Ippolito Maracci Petramelara nella Porpora Mariana; Lodovico Maracci nell'Istoria di Santa Maria in Portico, e l' Ughelli nell' Italia Sacra, e molti altri, che finiranno di chiarire, che il Sig. Cosmopolita è piuttosto un uomo superficiale in materia di Storia letteraria, per non entrare in altre dispute suor di proposito.

Non dissimile dal precedente argomento è quello, che segue, con tutto che il Signor Cosmopolita pretenda portarlo per il più forte. Al Signor Bianchi, e ad altri suoi amici dotti di Firenze, non parve, che il Taffoni poteffe effere di quell' Accademia, perciocebe ne' fuoi Penfieri non ne da alcun segno, anzi in essi meltissimi argementi si trovano, ch' egli fosse molto contrario agli studi più graditi de Lincei. Sopra la robustezza di questo vostro argomento mi nascono non poche difficoltà. O che que' dotti Fiorentini, che quì allegate, e che mi figuro ornati di quel profondissimo intendimento, di cui è fornito il vostro Signor Bianchi, non hanno mai letto di proposito il libro de' Pensieri diversi del Taffoni, o se da loro è stato letto, non l'hanno fatto per rapporto alla presente controversia, e posso dire ancor io, che eglino non fanno i motivi, ed il fine, per cui una gran parte di essi Pensieri fossero distessi dal Tasseni, e non sapranno forse, che la prima edizione su stampata sino nel 1608, in un picciol tomo in ottavo, e dedicato agl Illustriffimi Accademici della Crusca, in Modena per Giulian Cassiani, il qual picciol tomo poscia è andato crescendo per le giunte sattevi dall' Autore nelle diverse edizioni sino a che è vissuto. Siccome dai sei tomi delle lettere manuscritte del Tassoni, che si conservano, si sono estratte moltissime notizie per illustrare il Poema della Secchia Rapita, così dal Signor Vandelli ne sono state raccolte moltissime astre, che possono servire a scoprire l'intenzione, che ebbe il Tassoni nel comporsi. Uno de' quali, ed è il xix.quistto dell'ottavo libro, sore anche di presente non incontrarebbe l'approvazione del Signor Bianchi, e di tant'altri, che nella lettura di essi non avrà bene osservati. Crede pur anche il Signor Vandelli di aver mossrato in molti luoghi delle sue Considerazioni volgari, che il Tassoni era consapevole delle cose più segrete, che si trattavano ne Consessi cui rattori, e particolarmente reca le prove a pag. 7, e 8., dove riferisce alcuni sentimenti del Tassoni levati dal decimo libro de suoi Pensieri, libro disco in grazia, e per fa onore all'Accademia de' Lincei, e nel tempo appunto, che essa comincià a fiorire. Mostra parimente in detto luogo quant' egli amasse la libertà di silosofare independentemente da qualunque scuola, sapendo benissimo, che omnis sapientia a Deo est, e fondato nell'altro motto di Orazio.

Nullius addictus jurare in verba magistri.

Essendo egli stato uno de primi a sostenere i diritti della ragione contra l'
autorità d'Aristotele, ricercando la sola verità ovunque possa esse alla ritrovarse
nelle cose naturali col mezzo delle ostervazioni, delle sperienze, delle matematiche, e della notomia ec. Che sono appunto le massime, e gl'Instituti
della medesima Accademia de'Lincei, come ognuno ne potrà restar perfuaso dalla semplice lettura delle stesse Prescrizioni Lincee già divenute
rarissime, e perciò opportunamente dal Signor Vindelli satte ristampare
nel sine delle sue Considerazioni volgari, ma sotto la stessa di Terni,
ove suron impresse la prima volta in sol. nel 1624. dissi opportunamente,
giacchè a buon conto erano ssuggite alle diligenze usate dal Signor
Bianchi. Che però bisogna ben ragionevolmente credere, ch'egli non
en avesse alcuna cognizione, quando diede alla luce la sua Norizia latina nella ristampa del Fisobasano di Fabio Colonna: se non potè, o non

seppe ritrovarle.

Tornate ora a leggere, se così vi aggrada da un capo all'altro le Preserizioni Linece ristampate dal Signor Vandelli, e sattevi sopra paragraso, che comincia Philosophos suos Academicos desiderate Oc., e paragonatelo col penultimo di esse Preservizioni, e v'accorgerete sacilmente, che gli Siudi più graditi de' Lineci non erano certamente così ristretti, come sono le applicazioni più geniali del vostro Signor Bianchi. Desiderarei pur anche, che sacesse più seria meditazione sopra il Rovescio dei vari Medaglioni satti coniare dagli Accademici Lineci a grand'onore del lero Principe, e Institutore, uno de' quali intagliato in rame si vede per capopagina alla Vita di Fabio Colonna nell'edizione del Finobasamo, e altri ancora si leggono, ma troppo superficialmente illustrati dal Signor Bianchi alle pag. 12. e 13. della sia su febina Notizia de' Lineci. Se egli si sosse più prosonato a spiegare, e a ricercare, che cosa abbiano voluto significare gli Accademici Line

cei con quella Pallade galeata nel campo del Medaglione, si farebbe avveduto, che il tutto ivi è simbolico, mentre a tal fine, e specialmente per dimostrare, che i loro studi più geniali erano senza alcuna restrizione. Mentre la figura tiene colla destra un'asta, che poggia in terra con un serpente avvolto, e con tutti quegli altri misteriosi fimboli dello fcudo, collo stema coronato della Casa Cesia, coll'augel, lo in aria, col Cane, o colla Lince, colla Civetta fopra di una Lucerna, quando non sia piuttosto sopra di un vaso col piede in forma di navicella, contenente forse incenso, mirra, o altro odoroso aromato, colle erbe, e fiori particolari, e coll'epigrafe all'intorno di CAESIA PALLAS. Per la figura poidella Pallade, e siccome i Gentili per dar colore alla favola finiero, che ella fosse delle Scienze, e delle Arti la Ritrovatrice, e la Dea, e avvegnache si figurassero, che niuna cosa maggiore si potesse generare dal loro Giove, secero però occupare il fecondo luogo a Pallade = proximos illi tamen occupavit Pallas honores, come cantò Orazio nel lib. 1. ode 12. Così gli eruditissimi Accademici Lincei per la Pallade Cesia non hanno verisimilmente voluto alludere alla Pallade de' Gentili; ma bensì si sono intesi di esprimere, e simboleggiare sotto la figura della Pallade de' Gentili la Divina Sapienza. Mentre sembra che il nome di Pallade tragga la sua origine dall' Ebraico vocabolo D'D Pallas, ponderare, esaminare, considerare, essendo usticio della Sapienza il bilanciare il peso delle cose. I Greci la nominarono 'Assira, che anch' esso può facilmente derivare dalla voce Thin Ethan, dal quale Athene, che fignifica Fortezza. Perchè nella Sapienza vi è robustezza bastante per diffendersi vigorosamente, e della quale si legge ne' Proverbj cap. viii. e ix. in S. Matteo cap. x1. e altrove, come anche in Isaia cap. x1. 2. Spiritus sapientiae, & intellectus, spiritus consilii. O fortitudinis, spiritus scientiae, O pietatis. Tutti questi attributi convengono all'eterna Divina Sapienza, Imperciocchè tutte quelle cose, che la favolosa, e cieca gentilità attribuì a Pallade si addatano con proprietà, e giustamente alla Divina Sapienza. La savola fa nascere Pallade dal cervello di Giove, e su tal proposito son degne di offervazione quelle parole di Callimaco nell'Inno di Pallade v. 134.

Mater Deam nulla genuit, sed Jovis vertex.

Anche tutte queste cose possono piamente riseririi all' eterna Sapienza di Dio. E siccome la stessa Pallade si dimostra priva di origine terrena, così ancora si può chiamare la medesima origine di tutte le cose. Su tal particolare riserirò qui ancora l'Inscrizione del Tem-

Mitne d' atic itexte Siar alla Dies neguen .

pio di Minerva o Pallade conservataci da Plutarco nel libro De Iside, O Oscide. E 70 simila nel 12 sipilate, e 70 similate de 12 sipilate, e 70 similate de 12 sipilate e 12 sipilate e

30 de l'active de l'exemple. Ego sum . . . . qui est, & qui suit, & qui est, cioè n 1 n 1 Jehovah. Col qual nome inessabile ci manissesta il carattere di tre tempi, e si riserisce a Crisso Salvator nostro nato dal Padre ab eterno, che da S. Paolo nel cap. vii. 3. nella Epistola agli Ebrei si dice a justus matre carens paragonandolo a Melchiscedecco, che viene introdotto nella Sacra Scrittura come Re di Giustizia, e di Pace, senza padre, e senza madre, e senza far menzione della sua genealogia, nè del tempo della sua morte, nè del principio, nè del fine del suo Sacerdozio.

Hic enim Melchisedech & .... Primum quidem qui interpraetatur Rex Justitia: Deinde autem & Rex Salem, quod ess Rex pacis. Sine patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum, neque sinem vitae habens, assimilatus autem Filio Dei, manet Sacerdos in perpetuum.

Ma per ispiegare quanto sta simboleggiato nel solo Rovescio del titato Medaglione non basterebbe forse una sola discretazione. Questo saggio 'però potrà servire a mostrare, che gli Accademici Lincei sotto 'nome della Pallade Cessa hanno essi verissimilmente voluto significare con sentimento Cristiano, e Cattolico, e non gentilesco, e savolofo l'Origine vera delle scienze, e delle buone arti, come se ne protestano eglino stessi da un capo all'altro delle loro Prescrizioni Lincee;

Resta anche ciò confirmato da quanto lasciò scritto Acostino Favoriti nella Vita di Don Virginio Cesarini, che su Principe anch' egli dell'Accademia de' Lincei come segue = Verum ubi (parla del Cesarini ) versari samiliarius coepit, ejusque auctoritate, & consilio in amicitiam fe dedit Galilaeo, Joanni Ciampolo, aliifque ejus disciplinae hominibus (tra' quali può annoverarsi il Tassoni, essendovene sondati indizi) qui e coelo fe devocasse gloriabantur veram ac germanam Philosophiam, hoc est aliam plane ab ea, quam Aristoteles tradidisset, primo quidem obluctari acriter corum dictis, deinde ubi quotidianus fermo argumenti infolentiam cicuravit, haud gravate aures, postremo etiam manus dedit. Icaque veteris militiae desertor, O transfuga, ut funt Juvenum ingenia cupida rerum no varum transitum secit ad Castra Lynceorum ( id nomen Academiae fuit ) quorum erat institutum inusitata terum eventa, quae terris, quae Coelo acciderant, in disputationem vocare; causas sedulo indagare. O corum observationibus, aliisque expetimentis veterem omnem Philosophiam Aristotelicam imprimis evertere Ex corum numero qui effent O'c.

In conferma di tutto ciò permettetemi, che adduca ancora quanto si legge nella Biblioteca Romana del Cavalier Prospero Mandosio centuria quarta num. 36.: Federicus Cassius Dux Aguaespartae; Santi Magli, & Santi Poli Princeps; Marchio Montis Caelii & Acedemiae Lynceorum Princeps, & Institutor, qui totus in studiis, totus in virtuse nostes traducebat insommes, Literatorum sui sacculi Moccenas, Mathematicas prae aliis disciplinas coluit, in essente qua erat ingenii subti-

subtilitate, atque acamine, progressus maximos fecit, ut videre licet, ex libris, quos edidit, O in Geometricis, ac Mechanicis plura a nemine excogitata invenit. Praestantissumm teiam ingenium contulit ad verum philosophicarum scientiam, in quibus summus evasit. Ex qua excellenti studio egregia illa opera emanarant, quae cum magna ejustem ingenii admiratione celebrantur, O ab Allatio in suis Viris Illustribus ita recensentur, che io per brevità tralascio di riserire, le quali cose tutte dimostrano abbastanza, e chiaramente, qual sosse il equesto nobilissimo Principe, e che gli studi, e inclinazioni di lui, e degli altri. Lincei non erano così ristrette, come pretende il Signor Cosmopolita.

E da chi può negarsi che anche di questo gusto non sossero gli studi, del Tassoni, se non se da quelli, che non hanno letto le sue opere? basta solo per restarne persuaso il leggere la Vita di quel libero Filososo compilata dal celebratissimo Signor Muratori, e stampata in Modena nel 1744-al principio della Secchia Rapisa per Bartolommeo Soliani in 4, e in 8. reale?

E chi anai poteva avere intinuato ad un giovinetto di diciotto anni, qual era il Principe Federico Cest, il bel genio di sondare l'Accademia de' Lincei, se non l'inclinazione, che il Cardinale Bartolommeo aveva alle buone arti, alle migliori discipline, e verso di tutte le scienze? o se si ha da conceder tal merito a qualch' un altro, perche non al Tasioni, e che potea sì facilmente dargli anch' egli la sua mano, ed interporvi i suoi consigli come intrinseco suo amico, e confidente?

Di ciò ne abbiamo un grande indizio nell'Orazione dell'eloquentissimo Carlo Dati, uno de primi onori dell'Accademia Fiorent na, e della Crusca delle lodi del Commendatore Cassiano dal Pezzo stampata in Firenze nel 1664, all'insegna della Stella, cioè sei anni dopo la morte di lui, che segui in Roma ai 22. Ottobre 1658., e ristampata nel'quarto volume della Raccolta delle Prose Fiorentine sotto il n. 1x. dove dice, che il Commendator Cassiano dal Pozzo su trascelto tra primi compagni del Duca d'Acquasparta charissimo lume del nostro secolo, e sendatore dell'Accademia Lineca, il cui instituto era compilare la storia naturale, ed esperienze chimiche, esaminare il disegno, e la composizione delle GOSE CREATE ec.

In altro luogo facendo il Dati l'ennumerazione degli amici di Cassiano dal Pozzo, cioè del Cardinale Alessanto Orsini, del Cardinale Storza Pallavicino, loggiunge che ebbe amicizia spretta con Don Federico Ceste Duca d'Acquapparta, e prima origine dell'Accademia Lincea, con Don Virginio Cesarini senice di questi tempi. Aquesti Mecenati delle Lettere, a questi lumi dell'Europa, a questi ornamenti dell'età nostra si il Commendator dai Pozzo non men cognito d'amicizia, che sinigliante di genio, e d'operazioni. E fra idiversi altri uomini di lettere, che il Dati va numerando presi dall'Accademia Lincea, e da quella degli Umoristi di Roma, vi è il divino Galileo, il Tassoni, il Leonida, il Persico, l'Aleandro; o mille altri della medesima lega, e de quali in questi pochi senzi ordine, e

Relta veruna ne porto il faggio. O fe potefsero un giorno pubblicarfi all' età futura gli atti reciproci di benignità, d'affetto, di lealtà, di virtà, i discorsi le lettere e negoziati, le notizie, gli uffizi, le consolazioni, gli ajuti, che furono, e trapassarono tra queste belle anime congiunte in si nobile amore Oc. Se tutte queste espressioni importino contrarietà di studi. e d'inclinazioni, lo giudichi ogni disappassionato Leggitore. E si rifletta ancora che sono una gran parte di quegli Accademici, che il Tassoni stesso comprese nella stanza 41. del canto x1. della sua Secchia Rapita già riferita a pag. 12. delle Considerazioni volgari es. Ne questa sola obbligazione. leguita a dire il Dati, tiene al Commendatore dal Pozzo l'Accademia Linden perciocche egli dopo la perdita lagrimevole del suo gran Fondatore acsogliendo fenza alcun riguardo di spesenel suo museo le memorie, e gli scritti, e nel suo cuore i disegni, e i pensieri di così dotta Adunanza, prorogò ad essa, ohe già languiva, pietofamente la vita : anzi afficurandola da futuri accidensi colla virtà propria la se divenire immortale ec. Sarà gloria e pregio di qualche Letterato Romano, coi lumi, che somministra la più volte citata Orazione del Dati il fare ricerche delle accennate memorie, e documentà per dare una piena, e compita Storia dell' Accademia de' Lincei, e di pubblicare le opere inedite, e quant' altri monumenti di Accademici Lincei, che riuscirà lui di ritrovare. Anche Monsignor Giusto Fontanini nel fuo trattato dell' Eloquenza Italiana dopo la soprariferita Orazione di Carlo Dati in lode del Commendator Cassiano dal Pozzo vi sa sopra la seguente Offervazione = Oltre a un epigramma di Ezechiello Spanemio in principio, e al ritratto di Cassiano morto in Roma ai xx11. Ottobre 1658. "vi è un albero spartito in diramazioni, o classi delle Antichità Romane fatte disegnare per cura sua da due famosi in tal professione Niccold Pusissino, e Pietro Testa, e disposti in tomi xxIV. in foglio grande, i quali col primanente dell'insigne libreria Puteana passarono in quella del Sommo "Pontefice Clemente XI. Ultimamente ando in dispersione anche il Mu-"seo, ricco di medaglie, particolarmente di uomini illuttri, essendovi a gran pena rimasti in Casa Lancelloti, erede di quella del Pozzo, i ristratti de' Letterati, amici di Cassiano, sopra i quali Gabriel Naudeo sece gli epigrammi, pubblicati in Roma, e in Parigi con le stampe del Cra-"moisi ec. = Fra que'ritratti vi dovrebbe essere anche quello di Alessandro Tafsoni, e si dice questo, perchè il più volte citato Gian-Nicio Eritree ne fa menzione nella sua prima Pinacoteca sul fine dell' Elogio ove descrive le fattezze del Tassoni così = Fust colore albo, facie honesta, capillo in juventa flavo, hilari vultu: at qui curiofius oris ejusame delineamenta scire expetit. Cassiani Putei V.C. nobilem Romae Bibliothecam adeat; quam honestis viris nunquam non apertam habet; ibi eum , inter alias illu-Arium virorum imagines, in tabula pictum aspiciet cum co ficu, quem diximus Oc. Sedeprepia hominis virtus. O nunquam fatis laudatum ingenium Poscere videbatur, ut honor ille a suo sibi Principe delatus, diuturnior esse lignisset; sed paucos post annes co decessit, que iter est omnibus ... Giarie Nicio

Nicio Eritreo, quantunque in tutto quell' Elogio fi fia mostrato poco grato al l'assoni, che sovente lo diffese nelle controversie letterarie, ch' egli ebbe, e come egli stesso lo confessa nel lib. 2. delle sue lettere, e in quella fegnata num. x. nella quale lo ringrazia, parla di cose di veduta, e di un suo amico e collega nell'altra Accademia degli Umoristi di Roma, il ritratto del Tassoni, che si vede inciso in rame avanti la Vita dal Tassoni nell'edizione della Secchia Rapita stampata nel 1744. del Soliani è tratto da copia proveniente da quella del Museo del famoso Cassiano dal Pozzo. Se poi tutti i fatti, e ragioni sin qui allegate non sieno segni, argomenti. e dimoltrazioni, che il Tassom erattato del numero de' Lincei, non saprei quali conghietture più verisimili, e fondate si potessero addurre, e resto ammirato, che anzi si abbia coraggio di dire, che dal libro de' suoi Pensieri moltissimi argomenti si trovano, ch'egli sosse molto contrario agli studi più graditi de' Lincei? Io, che più volte ho letto da un capo all' altro questi Pensieri, non vi ho incontrato questi argomenti, anzi piuttosto vi ho scorto tutto l'opposto. So bene, come già dissi di sopra, che il Tassoni non era un ingegno servile, e che non giurava su la parola di Maestro alcuno, molto meno poi di quelli, che non erano tali, e che da se stesso li mile nella libertà di raziocinare anche avanti la fondazione dell'Accademia de' Lincei, e so che nella Tenda Rossa stampata nel 1613. a pag. 12. lasciò scritto, che per dodici anni continui era andato attorno per le Accademie, e Studi d' Italia più rinomati per vaghezza fola d'udire i primi Letterati del tempo suo Oc. Ed ora con tante autorità, e lumi avanti degli occhi si ha da correre alla cieca a dire, ch'egli si portasse del continuo nel Palazzo Cesi per sola vaghezza di perdervi il tempo inutilmente raccontando novelle, e non piuttosto per intervenire ai Consessi Lincei, quando ne' suoi tempi determinati si facevano, e che nel libro de' suoi Pensieri si trovino moltissimi argomenti, ch'egli fosse molto contrario agli studi più graditi de' Lincei? Per convincere i Leggitori eruditi vogliono effere fatti certi, ragioni fondate, e prove concludenti, e non già conghietture inveriffimili, e di niun valore, come sono le allegate dal Sig. Cosmopolita . E quand' anche vi riuscisse di trovarvi qualche cosa, che non fosse coerente al sentimento di qualche Accademico Linceo, non per questo perderebbe il diritto di esfere ascritto, o associato in quell' Accademia. E in prova di ciò vi mostrerò che il Tassoni era anche Accademico della Crusca ascrittovi li 21. Giugno del 1589.

Eche sosse veramente tale lo dice egli stesso nella Tenda Rossa, che stampò colla sinta data di Francsor nel 1613, e sotto il sinto nome di Girolamo Nomisenti a sac. 191. così. lo dunque perchè le cattive non levino il credito alle buone, come MINISTRO D' UN ACCADEMICO DELLA CRUSCA, dard loro così un poco di scossa col buratto, e andrò cavando suora alcune di quelle, che sanno meno a proposito Ce. Si conferma ciò con lettera, che il Signor Vandelli ebbe. dal suo grande amico Signor Dottor Barotti di Ferrara li 17. Aprile 1741, in questi sensi.

34

"Da Firenze ho notizia, che nel Catalogo dell'Accademia della Cru"sca si leggono queste parole » Conte Alesiandro Tasioni d' 21. Giugno
"1589, » Non si troya che avesse nome Accademico, nè impressa. Di
"poi pui vien soggiunto » Ne' libri de' ricordi della medessma Accademia,
"si trova, che il Tasioni mandasse alla medessma le sue Annotazioni al Vo"cabolario, le quali, surono ricevute con stima dell' Autore; ma insieme
"con molta sossenzio, de giudizio; le quali Annotazioni surono date a
"18. Accademici, perchè le scorressero, secome su fatto;
me molte lezioni surono lette nell' Aceademia intorno a quelle » Queste
"notizie tenetele pure per sicure, perchè mi sono state date dal Signor
"Marchese Andrea Alamanni Segretario della medessma. » Una tale
notizia non era nemmeno ignota all' eruditissimo Anton Maria Salvini di gloriosa ricordanza

Ornamento, e splendor del secol nostro.

Poiche nelle Annotazioni al libro IV. pag. 214. della Perfetta Poelia. Italiana del Signor Muratori, ove critica le offervazioni del Tassoni sopra il Petrarca, non ebbe alcuna difficoltà, nè scrupolo alcuno nell'asserire Che il Tassoni sosse un ingegno straordinario, e fornito di giudizio non si può negare, e le sue molte opere l'attestano. Le osservazioni sopra il Vocabolario della Crusca, le qualiz COME UNO DEGLIACCADE MICI, era tenuto a fare, mostrano quel ch' es valesse nella Critica, e sono da valersene Oc. = E conqueste autorità sotto degli occhi il Sig. Muratori ha avuto tutto il fondamento di dire nella Vita del Tassoni premessa alla ristampa della Secchia a pag. 37. nell'edizione in 4. e a pag. 75. in quella in 8. che Per quelli suoi meriti fu egli aggregato all' insigne Accademia della Crusca dai Signori Fiorentini. Ma non lasciò per quest' onore di discordare in molte cose dagli altri Signori Accademici. Poichè la prima edizione del Vocabolario uscito alla luce nel 1612, in fol. fu da lui criticata con postille scritte a penna da un capo all'altro, e il Signor Vandelli ne possiede una copia trascritta dall' originale di mano del Tassoni, dove alla fine della lettera al Lettore sta scritto così. Resta da avvertire, che'l Padrone di questo presente volume non è soddisfatto delle voci, ch' egli ha segnato con la Croce, o con altra notanel margine, e però prega gli Autori, che'l vogliano avere per iscusato, se le Crocisegnate non accetta per buone, nè le altre per ben dichiarate. · Io Alefsandro Tafsoni.

Lo stesso in una sua lettera de' 17. Novembre 1618. scritta da Roma al suo grande amico Canonico Albertino Barisoni di Padova in questi termini = Quanto al particolare, che V. S. mi serisse nell'altima sua delle Oscervazioni satte di Monsignor Dini, e da me sopra il Vocabolario della Crusca: non su cosa, che se ne petesse servive altri che la medesima Accademia in occasione di risormare il medesimo Vocabolatio, come dice di voler sare. Furono alcuni Avvertimenti in materia della risorma, e una nota di voci male intese, delle quali non su tenuta copia, escendo satta semplicemente per servizio dell'Accademia. E il Tassoni non

ebbe difficoltà di pubblicarne alcune poche nello stesso anno 1612. The lestava sacendo, cioè nel Quisito xv. del lib. 1x. nell'edizione della Varietà de' suoi Pensieri satta in Modena nel 1612. appresso gli Eredi di Gio: Maria Verdi. Se trecent' anni sono meglio si servivesse in volgar Italiano, o nell' età presente. Dove prima di cominciare la numerazione soggiunge. E perchè mi si creda più aggevolmente, veggansi le instraferitte, che i MIEI SIGNORI ACCADEMICI DELLA CRUSCA nel loro Vocabolavio sotto l'A solamente per dichiararle, non per introdurle raccolgono. Accedere, Agricola, Adulescente Ge.

Da tutto il sin qui detto non dubito punto che ogni prudente e disapassionato Leggitore non s'accorga, che il Signor Cosmopolita di Rimino ha fabbricato de' castelli in aria, e lavorato sopra chimere della propria fantafia, d'onde poi ne deduce con premesse false, con vane sottigliezze, e cavillazioni cose le più astruse del Mondo. Ma spero ancora di aver moitrato, che non ostante tutta questa sua grand' arte, egli è sempre simile a se stesso, e nel ragionare, e in tutto il resto, ad oggetto solo di negare che il Tassoni sosse del novero de' Lincei per sostenere il distelo di quella Appendice Latina fatta alla Notizia de' Lincei. Quindi termina poi la sua storia col dire, che ha premesso il racconto di essa, perchè gli serve non poco (oh quanto gli serve pochissimo!) a ribattere quello, che il Signor Vandelli appone a torto al Signor Bianchi, siccome pretende di dimostrarlo. Sto io adunque in attenzione di quette dimostrazioni, che mi figuro riusciranno del pelo delle altre vottre immaginate conghietture di fopra rigettate. e confutate. Restando più che mai ansioso di leggerle, ec.



And the second s **.** ...

# LETTER A QUARTA

D I

#### CIRIACO SINCERO MODENESE

AL SIGNOR

#### SIMONE COSMOPOLITA.

Quum enim Sapientiam aut ratiocinio nostro, & experimentis, aut aliorum sensu, & auctoritate perquiramus, jungenda est Logica, quae ratiocinium sormat cum Critica, quae nos de aliorum auctoritate, & sensu judicare docet.

Anton. Genuens. Element. Artis Logico-Criticae Lib. primo §. vir.

#### MODENA 21. Aprile 1746.



Arerà forse strano al Signor Cosmopolita, che per rispondere alla Continuazione della dissesa del Signor Bianchi, la quale dopo passate più settimane viene pubblicata dal Signor Lami nelle sue Novelle Letterarie sotto il num. xiv. Firenze 8. Aprile 1746. alla colonna 215., e seguenti, io vada scorrendo quà, e là le belle opere da lui date alla suce a solo oggetto d'imparare a conoscerlo nel suo diritto, e nel suo rovescio: quasi che io pretenda di vedere più di lui stesso.

nelle sue azioni, sull'idea di quel trito proverbio, Che sa meglio il pazzo i satti di casa sua, che il Savio quelli di casa d'altri. Ma dove però si tratta de' satti deglianimi, e delle passioni proprie sono assai più sacili da rinvenirsi di quelle delle case; perchè non è così agevole il tener occulti questi, come quelle, avvenendo spesse vote, che si vede più chiaro da chi è di suori,

che da chi è di dentro. Sia però come si voglia, io mi figuro ch'egli fia quel medefimo Signor Cosmopolita, che come intrinseco amica del Signor Bianchi stese la vita di lui già resa pubblica dal Signor Lami nel primo tomo intitolato: Memorabilia Italorum eruditione praeltantium, quibus vertens Saeculum gloriatur O'c. dove egli a pag. 392. lo dipinge con queste espressioni, parlando sempre in terza persona, quando era sul procinto di abbandonare la Patria per portarsi a Siena per la nuova Cattedra di Anotomia a lui conferita in quella celebre Accademia. Verum apud Plancum plus fidei datae sacramentum potuit. quam majoris lucri [pes, O' patrine amor, praesertim quum probe no-Iceret quosdam homines non uni URBI, sed ORBI UNIVERSO esse natos, ut Socrates olim, qui non Atheniensis, vel Graecus dici passus est, sed MUNDANUS (COSMOPOLITA) universo scilicet ORBIS FORO procreatus. Alle pagine 381., e 382, descrive il viaggio, che fece il Signor Bianchi a Venezia con tali parole = Antequam librum illum de Conchis, O de Aestu Maris ederet Anno MDCCXXXVII. circa finem mensis Maii Venetias navi petiit, in quo itinere varias observationes in canali Ravennae, O ad Ostia Padi fecit. Deinde etiam Venetiis aestum Marinum observavit, litusque Venetum saepenumero lustravit. Varios do-Hos homines cognovit. O praesertim extrinsecos, qui in Ascensionis celebritate. vel Vindelicorum Principes, vel eum, qui Walliae nomine est insignitus. tune comitabantur. Inter ceteros usus est consuetudine Joannis Gheselii Norimbergensis, viri eruditi, quem antea noverat Arimini, quocum tunc semper erat, O cum Equite de SANDOSTIO Consilii Neocomensis pro Borussiae Rege in Helvetia Praesidis, O cum egregio, nobilissimoque adulescente TETRICO ZIMMERMANNIO Livoniensi ex Urbe Riga. quo um O Patavii fuit, O Bononiae in reditu per plures dies, ac demum Arimini per aliquot dies fecum fuit , ut patriae antiquitates, O' res naturae, quas Plancus in suo Museo adservat, ipsi ostenderet. Questi è quel medesimo Sig Zimmermanno giovine, e nobile Livoniese, di cui lo stesso Sig. Bianchi fa onorata menzione nel principio della sua Notizia de'Lincei in ! tal guisa = Verum per Humanissimum Virum Tetricum Zimmermannium Nobilem Livoniensem Amicum nostrum, qui sex ab hine annis Hamburgi morabatur diligenter perquirenti mihi, ut apud Fogelii haeredes eam Historiam quaereret, respondit Vir Nobilissimus ab Erudito Viro de Spreckelsen Hamburgensi accepisse Schedas omneis Fogelii post ejus obitum magni L'ibnitii opera in Guelferbytanam Bibliothecam adlatas fuisse, O paulo post ipse Zimmermannius quum Guelierbyti esset Schedas omneis, quae ad Lynccorum Notitiam pertinebant, quae duodecim fasciculis continebantur ex splendidissima illa Bibliotheca exscripsit. O ad me humanitet misse Vir Nobilissimus, quibus acceptis cognovi non vera a Morhophio praedicari de absoluta pene Fogelii Lynceornm Historia, neque de eius Ordine Oc. 🖴 Tutte queste cose erano state lette dal Signor Vandelli, quand'egli scrifse quelle sue Considerazioni volgari, ed ora serviranno a mostrare, che

20.

il Signor Cosmopolita sa dire allo stesso Signor Vandelli, quello che ven ramente non dice, interpretando i sentimenti di lui, che pure sono volgari, diversamente da quello, che suonano, e per mostrare di avere ragione sa gran rumore, e con mirabile artificio, e franchezza stravolege i sensi chiari. Di poi sondandosi sopra di queste salle, e insussissenti premesse, si dissono che ha scritto. Ma ora dopo le riscrite notizie non sarà difficile il mostrare, che il Signor Cosmopolita non è molto versato nella Geografia, che non ha regole di Criterio, che non ha studiato nè buona Logica, nè Filosofia, o avendola studiata, ne sa cattivo uso, e che in somma gli mancano molte di quelle cognizioni sondamentali, e mezzi necessari, che servono a mostrare l' uomo dotto, e fornito di buon gusto nelle arti migliori, e nelle Scienze, e

perchè al ver si dee Non contrastar, ma dar persetta sede.

Comincierò ora a trascrivere dalle Novelle Letterarie tutto ciò, che ferve per chiarire il Leggitore di quello, che mi son proposto. Dice per tanto il Signor Cosmopolita a pag. 5. Appone dunque in primo luogo il Sienor Vandelli al Signor Bianchi d'effersi fidato troppo delle carte del Fegelio, dicendo che = Se oltre le diligenze, ch' egli ha fatte nel Nort (cioè in Amburgo), e nella Libreria di Wolfenbuttel, avefle anche fatto praticare lo stesso in quelle di Roma, e particolarmente nella Bayberina, e in altri luoghi, dove ebbe origine, e fiori l' Accademia de' Lincei, forse avrebbe trovate molte e più copiose notizie, e più sicure di quelle raccolte dal Fogelio, e forse non gli sarebbe nato lo scrupolo d'escludere Alessandro Tassoni dal numero de Lincei = E in altro luogo pure di queste Considerazioni l' Autore si fa beffe del Signor Bianchi per effere andato, come dice, a cercare le notizie nel Nort. Or qui lasciamo stare, che Amburgo, e Wolsenbuttel non sieno luoghi del Nort, ma della Germania. Chiamandosi ora i paesi del Nore la Svezia, la Danimarca, e la Moscovia; ma anche conceduto che Amburgo, e Wolfenbuttel sieno nel Nort; perchè il Fogelio Amburghese, che era stato in Italia, e che era amico del Magliabecchi intendentissimo della Storia Letteraria, e contemporaneo di molti Lincei, che erano rimasti, perchè dissi il Fogelio, che era un pubblico Professore in Amburgo non peteva e dagli amici contemporanei, e da Libri sare una buona storia dell' Accademia de' Lincei? Ho voluto portar qui tutto il testo del Signor Cosmopolita, perchè gli eruditi Leggitori non si lascin dar polvere negli occhi, ma come rettissimi giudici possano vedere le artificiose premesse, e i begli raziocini, che sopra di esse vi sa il Signor Avversario, il quale nel riferire il sentimento del Signor Vandelli giunto al vocabolo Nort v' inferisse questa parentesi (cioè in Amburgo) per far dire al Signor Vandelli quello, che non si è inteso di dire, e che di fatto non ha detto, come ora passo a D 2

dimostrarlo. Il Signor Vandelli, secondo i testi portati sul principio di questa lettera, aveva offervato, che l'erudito Signor Bianchi si era servito del Signor Tetrico Zimmermanno di Riga Città dell' Imperio Russo, e Capitale della Livonia situata in una grande pianura sopra la riva Settentrionale della Dwina due miglia in circa distante dallo Sbocco di detto Fiume nel Mar Baltico, acciocchè gli prestasse il suo ajuto nei viaggi, che stava facendo per l' Europa, e non sapendo, se oltre Amburgo, e Wolfenbuttel avesse usato diligenze in altri luoghi per trovare notizie spettanti all' Accademia de' Lincei di Roma, volle valersi di un termine generale, quale è quello del Nort, oltre li due già usati da lui di Amburgo, e Wolfenbuttel, e segnatamente ciò disle il Signor Vandelli, poiche non vi è così tristo, e meschino Geografo, che non fappia (bisognerà d'ora in avanti eccettuarne il Signor Cosmopolita) che in generale per Nort s' intende il Settentrione. E in fatti tutto ciò, che è dall' Est sino all' Ovest, cioè dal punto del vero Oriente sino all' altro del vero Occidente cade sotto la denominazione di Nort, essendo i vocaboli di Nort, e di Settentrione l'uno sinonimo dell' altro; anzi quando il Signor Vandelli nomino il Nore, ebbe in veduta le Città di Rimino, Firenze, e Siena, luoghi ne' quali il prode Signor Bianchi ha lavorato, data l'ultima mano, e stampata la sua Notizia de' Lincei di Roma rispetto alle Città di Amburgo, e di Wolfenbuttel, ed a qualunque altro luogo, dove potessero essere state fatte ricerche dal Signor Zimmermanno. Il Signor Cosmopolita per una parte confonde bensì la Germania presa nella sua più ampia estensione con quella dell' Imperio Germanico, che è molto più ristretta, dall' altra parte secondo gl' Istorici non sussiste, che ora i paesi del Nort sieno solo la Svezia, la Danimarca, e la Moscovia. Poiche da esti si nominano per Potenze del Nort tutti que' Principi, tutti quegli Stati, che hanno i loro porti, le forze loro all' intorno del Mar Baltico, fra i quali oltre la Danimarca, la Norveggia, la Svezia, la Russia vi si comprendono ancora la Polonia, e l' Elettorato di Brandeburgo come Re di Prussia, ai quali si può aggiugnere anche l' Inghilterra. Tutto il Mare, che è tra l' Olanda, e l' Inghilterra cominciando dalla Manica, o sia stretto di Cales sino alla Manica del Baltico da Geografi viene denominato in latino Mare Germanicum, e volgarmente Die Nort See. Non vi è già alcuno, che abbia fatto un poco di Studio nella Geografia, il quale non fappia, che il Fiume Elba ha la fua foce a guifa di un feno nel suddetto mare del Nore, ed alla destra o sia al Nore dell' Elba vi è fituato Amburgo Città grande, libera, ed Imperiale dell' Alemagna compresa nel Ducato di Holstein, ed è uno di que' Stati, che confina col Baltico, nel quale vi è l'altra Città Anseatica di Lubecca, che ha, il suo golfo, e porto nel Mar Baltico, e libertà di comercio colla stesfa Città d' Amburgo. Or qui lasciamo stare (segue a dire il Signor Cosmopolita) che Amburgo, e Wolfenbuttel non sono luoghi del Nore,

ma della Germania, chiamandosi ora i paesi del Nort la Svezia. la Danimarca, e la Moscovia ec. Se il Signor Cosmopolita, prima di far noto al Mondo il suo sapere in Geografia, avesse almeno comunicato queste belle cose al suo Signor Bianchi, egli probabilmente gli avrebbe fatto sovvenire di quella sua Casa ottangolare piantata nel lido del Mare Adriatico al di dietro del Molo del Porto di Rimino, ciascun Angolo della quale corrispondeva agli otto venti principali, che servono ai Naviganti del Mediterraneo, e gli avrebbe ricordato quelle Carte Nautiche, Astronomiche, e Geografiche, che l' adornavano, e per ultimo gli avrebbe fatto sovvenire, ch' egli su quel desso, che nella propria vita, se mal non m' appongo, la descrisse in tal guisa alle pag. 382., e 383. Ipse sibi de suo domum maritimam ad litus maris construxit, quae esset octangula. Singuli autem ejus domus anguli ad octo ventorum Italorum plagas erant conversi, ut angulus unus Austro, alter Septentrioni, & reliqui Orienti, Occidenti, Volturno, Circio, ceterifque octo, ut diximus, Italorum ventis responderent; quos ventos una sum reliquis omnibus, qui triginta duo sunt, O in angulis domns illius Speculatoriae pulchre depicti fuerunt, O in lateribus, ut quifquis sciat ope versatilis pinaculi in vertice domus positi, quinam ventus, quocumque tempore spiret. Intus speculam Chartis GEOGRAPHICIS. MARITIMIS, ASTRONOMICISQUE ornavit, & aliquot Telefeopiis, quae modo omnia, ut audivis, expilarunt milites Hisparti. Chi può mai persuadersi, che il Signor Cosmopolita, il quale ha descritto con tanta pompa quella Specola Maritima da paragonarsi forse col tempo al famoso Castello d' Uraniburgo, che per se fabbricò il grande Tico-Brae nell' Isola d' Huen, o Veen nel mezzo dello stretto del Sund. ma che per alta disgrazia perì, il quale aveva un' Orizonte bellissimo. e comodo per tutte le osservazioni, estudi, che desiderava di farvi quel rinomatissimo Astronomo. Ma per vero dire, se alle cose grandi le picciole uguagliar lice, vi trovo io quella sproporzione, che passarebbe tra lo stesso Castello d'Uraniburgo, e la Specola Riminese con quella Villuccia, che un certo Lupo dono a Marziale, di cui se ne rise poscia in tal guisa nel x1. libro de' suoi Epigrammi:

Donasti, Lupe, rus sub urbe nobis, Sed rus est mihi majus in senestra.

Tutto ciò dico, perchè ho inteso dire, che la Specola Maritima Riminese su rovesciata da una borasca di Mare, e che la maggior parte del materiale delle tavole rimastovi su condotto dentro di Rimino in un sol carro. Chi può mai persuadersi, come dissi, che il Signor Cosmopolita non sappia, che quegli otto venti Italiani corrispondono agli otto venti ancora della Bussola per quelli, che navigano l'Oceano volgarmente chiamati dai Marinari Fiaminghi, 'Olandesi, Danesi, Svezesi, Moscoviti ec. Sud, Nord, Est, Ovest, Nord Est, e così discorrendo di tutti gli altri intermedi sino a terminare il numero de'

72

trentadue, che entrano nella Bussola di que' Naviganti? Quantunque però alcuni di essi venti portino seco il divario di una quarta, come il Vulturnus, che corrisponde per opposizione al Corus, e non già al Circius, il quale secondo Vittruvio lib. 1. 6. è vento intermedio tra Caurus, e Corus, dicendo ad latera Cauri Circius, & Corus flare solet. Al Circius per opposizione spira il Caesias tra l'Est, Sud Est cioè Levante Silocco, e il Sud Est quart a l'Est cioè Quarta di Silocco verso Levante, che poi nemmeno sono venti intermedii fra i quattro punti Cardinali del Mondo. Ma questa sarà materia, che forse qualche bell' umore potrà esaminare un giorno con suo particolar trattenimento, e mostrare, che a torto, e senza sondamento si esottano bonos illes Gallos, e insieme le altre nazioni del Nort, ut iterum suas observationes acuratius repetant... nobisque reserant, per ricevere poscia ammaestramenti, e correzioni dalla scuola del novello Linceo Riminese Cosnopolita, paragonandole colle sue osservation, e far conoscere, che non uni Urbi, ma molto meno Orbi universo natum, com' egli si da

a credere. Ma è ormai tempo di passare ad esaminare la distinzione, che fa il Signor Colmopolita dei Paesi del Nort, da quelli della Germania. l' egregio, ed eccellentissimo Geografo Filippo Cluerio di Danzica (Porto, e Città anch' essa del Nort), il quale sapeva assaissimo, e poteva dar giudizio in Geografia, e che prima di scrivere di questa Scienza, fece i viaggi d' Inghilterra, Francia, Allemagna, ed Italia, dove slette lungo tempo per raccogliere notizie da poter scrivere con fondamento la sua Germania, la Sicilia, e l' Italia antica; egli lasciando da parte le descrizioni della Germania date da Strabone, Mela Plinio, e Tacito, s' appiglio a quella lasciataci da Tolomeo lib. 11. cap. xi. intitolata Teguarias perains beiris. Germaniae magnae posttio, in cui ci da una descrizione più minuta, ed esatta della Germania, la quale poscia è stata seguitata da tutti i migliori Geografi posteriori. La Germania dunque, secondo Tolomeo, era terminata all' occidente dal Reno, e al Nort dall' Oceano, che prese la denominazione di Germanico, nel quale dopo gli sbocchi del Reno vi fono i porti di Manarman, in seguito gli sbocchi del Vecht del Ems. del Weser, e quello dell' Elba, dopo di che seguita l' Isola de' Cimbri (ora Danimarca). Il termine meridionale della Germania è il Danubio secondo Tolomeo, che dal citato Cluerio viene descritta in questi brevi sensi = Vetustissimi igitur Germaniae termini fuere ab Occasu Renus amnis, a Septentrione Oceanus Septentrionalis, sive Hiperboreus, ab ortu Granvicus, O' Finicus Sinus, Mare Svevicum, five linus Codanus, Vistula amnis, & a Fonte ejus linea ad Sarmaticos montes ducta, qui e Septentrione in Meridiem ad Danubii usque ripam protensi, ubi opidum nunc Hungariae Vacia; dein a Meridie ipsum Danubii flumen Oc. Anche Cristoforo Celario nella sua Geografia

grafia antica seguendo il Cluerio, dove parla de' confini della Germa-Bia lib. 11. cap. 5. n. 7. = In Septentrione Oceanus finis est consensu omnium, & Sinus Codanus, nunc Balticus vocatus, e dopo riferito un testo di Mela soggiugne = Videtur idem, quod Mela, dixisse Tacitus. Cetera (Germaniae) inquit, Oceanus ambit latos finus & infularum immensa spatia complectens, nuper cognitis quibusdam gentibus, ac regibus, quos bellum aperuit. Quod de Norvegia, & Svedia ceteroque Seprentrione Cluerius interpretatur lib. I. Germ. A. cap. xi. = In conferma di tutto questo fenta ancora il Signor Cosmo polita un dottissimo Inglese, cioè Merico Casaubono Canonico di Cantorberì in proposito della lingua Sassone, e le efficaci premure, che egli si diede, perchè Guglielmo Somnero pure di detto luogo desse perfezione al suo Dizionario, che su poscia stampato in Oxfort nel 1659. col titolo Dictionarium Saxonico-Latino-Anglicum, ove spesso unisce i vocaboli Allemani col Sassone, perchè queste due lingue hanno fra loro universali rapporti, moltissime affinità, e proprietà, essendo dialetti l' una dell' altra, siccome hanno esse comuni le loro origini colle altre lingue Fiaminga, Danese, Svedese, con quella d' Irlanda, e di Norvegia = Cum utraque lingua Teutonica, & Saxenica, cum Belgica, Danica, Svevica, Islandica, Norvegica, aliifque linguis affinibus communis sit originis & prosapiae. E'vero, che dai tempi di Tolomeo fino ai nostri fi sono più volte mutati i domini; ma la figura. e i confini della Germania confiderata generalmente durano tuttavia. e la lingua con tutto che si sia divisa in più dialetti, sono però que medesimi derivati sempre dalla prima loro Madre Lingua, come assai chiaramente lo dice il citato Cafaubono. Poca prudenza, secondo il Signor Cosmopolita, bisognerà dire, che abbia avuto pochi anni addietro il Signor Giovan Lodovico Gebardi coll' aver intitolato così un suo libro = Aquilonares Marchiones Electores Brandeburgii Documentorum auctoritate afferti a Joan. Ludovic. Gebhardi. Lipfiae apud Jo. Cristian. Langenhemium 1743. in 4. Il chiamare, e provare che sa questo dotto Autore gli Elettori di Brandeburgo Marchesi Aquilonari. non è egli lo stesso che dichiararli Marchesi del Nore? Il Signor di Voltaire nella ventisettesima delle sue lettere Filosofiche sopra l'incendio d' Altena, città, che è per così dire alle porte d' Amburgo, considera l' una, e l' altra come città del Nore parlando di essa in tal guisa = Dans le fort de cette guerre malheureuse, qui ha ravagé le Nort, les Comtes de Steinbock, & de Walling, Generaux du Roy de Svede, prir en 1713, dans la Ville de Hamburg même la resolution de bruler Altena Ville commerçante, appartenant aux Danois, & qui commergoit a faire quelque ombeage au commerce de Hambourg = A tali conclusioni conducono i saggi della Logica Cosmopolitana. Qui però mi figuro, che il Signor Cosmopolita, quando s' incontrerà in queste prove, si libererà dalle medesime colle solite sue sprezzanti risposte chia-D 4

mando Libriciatoli i testi, onde sono elleno state cavate, e tirerà avanti a raziocinare da par suo, col dire, che il Signor Vandelli si fa beffe del Signor Bianchi per effere andato a cercare le notizie nel Nort. quando certamente in tutto il contesto riferito dal Signor Vandelli non vi è una parola, che mostri disprezzo, nè che disaprovi le diligenze fatte dal Signor Bianchi anche nel Nort, essendo lecito, e lodevole a chi che sia il cercare le notizie, che possono occorrere, dovunque si creda di poterle ritrovare. Ora le parole precise sono le seguenti = Se oltre le diligenze, ch' egli ha fatto nel Nort, e nella libreria di Wolfenbuttel, aveile fatto praticare lo STESSO in quelle di Roma, e particolarmente nella Barberina, e in altri luoghi, dov' ebbe origine, e fio-1) l' Accademia de' Lincei, forse avrebbe trovate più copiose notizie, e più sicure di quelle del Fogelio. Se in tutto questo contesto vi è alcuno errore, esso è nella parola FORSE usato dal Signor Vandelli con troppa circospezione, perchè in vece di dir FORSE, doveva dir CERTAMENTE, senza alcuna dubbiezza, perchè egli nel cercar tutt' altro, trovò molte cose, che di poi gli hanno servito a stendere le sue Considerazioni, e sa certamente, che nelle Librerie di Roma vi sono moltissime cose inedite, che possono servire per dare una piena Istoria di quell' Accademia famolissima, come io stesso ne ho accennate molte nella terza Lettera antecedente.

Ora passiamo a dare un saggio della Logica del Signor Cosmopolita, e mostrare quanto sappia bene applicarla nelle sue argumentazioni. Al dire del Signor Vandelli i soli Paesani potranno fare la Storia Letteraria de' loro Scrittori. Se così è, si potranno abbrucciare tutti i libri della Biblioteca Greca, e della Latina del Fabbricio altro Autore Amburghese, perchè uomo del Nort. Secondo lui è voluto andare a trattare degli Scrittori di Grecia, e d' Italia, doveva egli trattare solamente de' suoi Tedeschi, i Greci dovevano trattare selamente de' Greci, pl' Italiani de' loro, e cost a proporzione ognuno dee trattare di quei soli della sua Nazione. Di grazia mi mostri un poco le premesse, dalle quali il Signor Cosmopolita deduce tutte quelle vaghe conseguenze. Indichi in qual luogo delle fue Considerazioni ha mai detto il Signor Vandelli, che i soli Paesani possono fare la Storia Letteraria de' loro Scrittori? Egli non ha detto, che il Fogelio non fosse capace di scrivere la Storia de' Lincei. Egli lascia nel suo credito, e stima assaissimo il Fabbrizio per le fatiche fatte intorno alla sua Biblioteca Greca, e Latina. Ma non mi potrà però negare il Signor Cosmopolita, che quando vi sieno Autori di eguale abilità a parecchi de' Signori Oltramontani, ne' Paesi, ne' quali abitano, e che vogliano intraprendere di scrivere non solo la Storia Letteraria, ma la Civile, ed Ecclesiastica ancora spettante privativamente agli stessi Paesi, che essi avranno sempre maggior comodo, più ajuti, e mezzi, più lumi, e maggiori notizie di qualunque Forestiere per raccogliere i materiali occor-

renti per riuscire nell'impegno intrapreso; e il Signor Cosmepolita stesso il confessa là, dove dice, che il Fogelio era venuto in Italia, e che poteva aver raccolte molte notizie da molti Lincei, che erano ancor vivi, da amici contemporanei, e da i libri. Se dunque il fatto sta così; per sua concessione il Fogelio si portò in Italia a raccogliere le notizie, e la appunto, o vicino al luogo, dove fiorì l'Accademia de' Lincei; ma che poi il Signor Bianchi avendole trovate contro la sua credenza assai consule, e mancanti, non si era attenuto ad esse sole, anzi, come il Signor Cosmopolita ha detto sul principio della sua lettera, il Signor Bianchi era ricorso a vari amici d'Italia. perchè lo ajutassero a fare ricerche nelle Librerie, e particolarmente di Roma, e negli Archivi di Cafa Cesi, sì in Roma, che in Acquasparta, che è per appunto il sentimento del Signor Vandelli senza nemmeno escludere i paesi esteri. Ora come dunque si avanza il Signor Cosmopolita a dire, che questo sia uno strano pensare del Signor Vandelli? Quando all'opposto egli prova, e mostra, che il Signor Cosmopolita è quel d'esso, che stranamente pensa, e che da vani, e salsi supposti deduce anche falsissime conseguenze, e da a divedere di non. avere studiato buona Logica, nè le regole di una buona Critica, le quali propongono, ed insegnano, che nella ricerca del vero debbono femple andar d'accordo il tempo col luogo, e le persone coi fatti, altrimenti i raziocini fanno a calci tra loro, come fono quelli del Signor Cosmopolita.

Moreri, e Baile addio, che essendo Francesi avete voluto ne' vostri copiosi Dizionari trattare di tanti Autori di Nazioni così diverse: Si tolga da' vostri libri tutto quello, che non appartiene alla vostra Nazione, e vedremo ridursi a pochi fogli i vostri volumi= E quì sempre il Signor Cosmopolita cogli stessi falsi supposti, ed aerei raziocini proseguisfe la fua lunga diceria a guifa d'un Dottor Scenico. Rispetto al Moreri, con tutto che sia da lodare per esser stato il primo a dare un saggio del Dizienario, che porta il suo cognome in un sol volume in foglio, che comparve alla luce in Lione la prima volta nel 1673... non v'ha luogo da dubbitare, se questa fosse allora un'opera perfetta nel suo genere. Conuno da se ne può esser giudice, e ognuno può far conoscere questa verità col paragonare insieme la prima colla vigesima edizione, che presentemente ne sa in Venezia il Pitteri, e col confrontare gli articoli ad uno per uno, e troverà rispetto alla copia delle Notizie, alla verità delle medesime, alle ommissioni, alle aggiunte, di quanti errori sia stata purgata la detta opera, e quanti ancora ve ne reltino da levar via, e quante cose vi rimangono da aggiugnere, opera, e diligenza, che può folo farsi dagli Autori Paesani, come in gran parte si pratica nella suddetta edizione Veneta. Ragioni, e fatti sono questi, che comprovano il sentimento del Signor Vandelli, e mostrano, quanto sia falso quello del Signor Cosmopolita. Tut46 te queste cose si possono applicare al Dizionario Istorico, e Critico del Bayle, di cui ne diede il progetto nel 1692., e la prima edizione nel 1696., e la seconda nel 1792. aumentata più di un terzo, con tutto ciò essa è opera assai più impersetta del Moreri; ed è piena di moltisime cose salle, e di errori massici, e condannati in materia di Religione a segno che è stato tacciato di Pirronista, di Manicheo, e di Atco, quantunque mostri nelle sue opere di avere avuto una grandissima memoria, ed una erudizione straordinaria.

Seguita poi il Signor Cosmopolita a dire = Da queste parole, che io ho addotte del Signor Bianchi ognun vede, quando egli a torto dal Signor Vandelli sia stato notato d'essersi fidato troppo delle carte del Fogelio, e d'effersi attenuto solamente ad esse = Avendo il Signor Vand elli confrontato quanto il Signor Bianchi ha stampato nel Catalogo de i Lincei a pag. xL. sotto il numero xtx., ove si legge = Prajenti articulo memoramus aliquot celebreis viros, qui in schedis Fogelianis inter Lynceos adscribuntur, vel quod reipsa Lyncei essent, vel quod de Lynceis optime essent meriti = col catalogo manoscritto, e da lui descritto alla pagina 14. delle sue Considerazioni, e trovatone sino al numero di dieci, che non vi sono registrati, ha potuto con fondamento dire, che il detto catalogo, in confronto delle schede Fogeliane, è più sicuro come più antico, e che fu scritto da qualche Linceo nel 1624., o poco dopo; ma non ha mai detto affolutamente, che il Signor Bianchi si sia attenuto solamente ad esse: ed è quì, dove il Signor Cosmopolita manca di buona fede nel riferire i sentimenti del Signor Vandelli, il quale ha procurato con ogni studio di giustificare tutti quelli, che ha potuto, e alcuni di essi, de' quali il Signor Bianchi ha dubbitato se sossero Lincei, gli ha liberato da ogni dubbiezza, e come per Accademici Lincei li giustifica alle pagine 16. 17. e 18. delle sue Considerazioni, tanto è vero, che non si è fatto besse, nè ha detto, che si sia fidato troppo, nè che non abbia fatto altre diligenze che nel Nort, ed ha parimente detto alla pag. s.: che anzi i migliori lumi inferiti nella sua Notizia, gli ha cavati dai libri stampati, e dalle carte trasmesse al Fogelio dagli amici di lui, e particolarmente da quelle somministrategli dall' eruditissimo Magliabecchi.

Per decreto (segue a dire il Signor Cosmopolita) del Signor Vandelli ciascuno da quì avanti non ponga la salce nella messe altiui, ma ognuno tratti delle cose della sua Nazione. Quanto strano sia questo pensare del Signor Vandelli, ognuno dalle cose dette il viconosce, e maggiormente il riconoscerebbe, se noi ora avessimo d'aspettare una Biblioteca Greca uguale a quella del Fabrizio da un autore Greco di Nazione; sorse ci converebbe aspettare molti secoli, aspettando che la Greca seutotesse il giogo de' Turchi, e che tornasse a coltivarsi, e a riconoscere

i Juoi Scrittori .

Più strano però sembra a me, e sembrerà ad ognuno questa ma-

niera di argomentare del Signor Cosmopolita, poichè se le premesse sono salse, tutto il restante dell'argomentazione, quantunque portata con pompa, e in aria decisiva da Aristarco, se ne và per terra. Di grazia mi trovi egli un poco in qual luogo, e pagina delle Considerazioni dica il Signor Vandelli = che ciascuno da quì avanti non ponga la falce nella messe altrui, ma ognuno tratti delle cose della sua Nazione?

Questo è bene uno strano artifizio, e più stravaganti sono le cose, che quindi ne deduce per rendere il nome del Signor Vandelli odioso alle Nazioni del Nort. Il Signor Cosmopolita si forma egli stefso in capo tali chimere, che sono tutte sue, per combatterle come cose del Signor Vandelli, e ingannato dalla propria passione tende ad ingannare ancora quegli, che fossero sacili a credergli. Tutto il Mon-do erudito è sommamente tenuto alle satiche, e studi dell' Eruditissimo Fabrizio, che ha impiegati nel formare la fua Biblioteca Greca. Ma fenza pregiudicare in conto alcuno alla fua gloria, e al fuo merito, sia permesso di dire, che negli ultimi tempi vi sono stati Autori di Nazione Greca capaci di fare una Biblioteca Greca uguale, e fors'anche più perfetta di quella, che ci ha data Alberto Fabricio di Amburgo. Un Leone Allacci nato in Scio Isola dell' Arcipelago l' anno 1586. e che visse nel tempo, che fioriva l' Accademia de' Lincei, che fu fatto Bibliotecario dal Cardinal Francesco Barberini, e nel 1661. fugli conferita da Alessandro VII. la carica di Custode della Biblioteca Vaticana, che esercitò fino alla sua morte, la quale seguì nel 1669. in età di 83, anni; col comodo di essa, e delle altre Biblioteche di Roma era capacissimo, se in vece di tant' altre opere fatte da lui, e date alla luce, si fosse applicato a fare una Biblioteca degli Autori della sua Nazione, come ne ha dato de' saggi allo stesso Fabrizio con diverse sue opere, cioè Symmicta, sive opuscula Graecorum, & Latinorum vetustorum, O' recentiorum O'c. che stampo in Colonia nel 1653. Così alla sua Drammaturgia divisa in sette indici, e coll' altra opera fua de' Poeti antichi raccolti dai Manuscritti Vaticani, e col libro intitolato le Api Urbane si conosce abbastanza, che era atto, e attissimo per trattare una tale materia. Ma è forse per questo abbreviata la mano di Dio sopra di quella Nazione? Chi afficura, e chi ha detto al Signor Cosmopolita, che anche presentemente in Roma, in Napoli Città della Magna Grecia, ed in altri luoghi non yi fieno autori di Nazione Greca capaci di fimili, e di altre opere? E chi non vede, che scappate così frequenti fuori dell'argomento per isvagare il Lettore, fanno conoscere troppo chiaramente, che il Signor Avversario è sproveduto di appoggi per sostenersi nell' impegno intrapreso da · lui volontariamente; e da a divedere, che gli mancano le ragioni per rispondere adeguatamente alle conghietture probabilissime, e alle autorità di Autori accreditatissimi riferite nelle Considerazioni, e che

ranto grande è l'impegno, e veemente la passione, che lo predomina. che egli non vede le premesse insussistenti, e le fallaccie de' suoi raziocinii, errori tutti, e spropositi, che nascono dal pregiudizio di aver malamente studiata la Logica, e la buona Filosofia, e che egli non ha fe non un gusto gualto, e depravato, o piuttosto una superficiale tintura nelle altre Scienze, e che non ha mai apparato le regole di una buona, e saggia Critica. Se si volesse veramente badare a tutte le ciancie del Signor Cosmopolita piene ceppe di ostentazioni, e di millanterie, che egli scrive, bisognerebbe diffondersi tanto, che ogni lettera diverebbe un volume = Quis non de locuplete penu hujus Panzosophistae praeclara omnia dipna sibi sponderet? Direbbegli il Morofio Polyhift, lib. 1. cap. 16. apud Sebalt, Stadel, in epift, de circumforanea literatorum vanitate. Imperciocche Non semper ea sunt, quae videntur: decipit frons prima multos. Phaed, lib. 4, prol. Ora chi si pone a scrivere istorie, o fatti istorici senza i lumi necessari delle Lingue, delle buone Lettere, della Geografia, e Cronologia, della Logica, e delle altre Scienze migliori come può mai egli vedere quanto grande apparato di Erudizione, e quanta finezza di Critica gli bisogna in sì fatta impresa? così la discorre Lamindo Pritanio nel suo trattato del Buon Gusto. Onde prima d'essere in istato di potere insegnare agli altri, gli fa d' uopo certamente d' aver imparato moltissimo per se. e chi non ha bastantemente collo studio renduta sua un' Arte, o una Scienza, o altre Dottrine non potrà mai con fondamento, e possesso parlarne, e scriverne, com' ora fa il Signor Cosmopolica saltando di palo in frasca; mentre dopo aver ripetuto più, e più volte quello, che anche è stato rilevato dal Signor Vandelli, torna a ridire quelle stesse stessissime cose; le quali sono già stampate nelle Novelle sotto il num. 5. col. 75., e 76. num. 10. col. 153. num. 14. col. 218. Ma tutte queste repetizioni, e guazzabugli, ne' quali si è inviluppato, dimostrano il bell'ordine, che tiene nello scrivere, e che, con tutto il viaggio fatto, si trova ancora nel principio. Ciò però si vedrà me-glio, quando colla ristampa si vedranno uniti in un sol contesto seguito tutti gli articoli della lettera Cosmopolitana in difesa del Signor Bianchi, che fanno quella bella comparfa, come i ritagli di panno colorito in un abito da Svizzero.

Per conto poi del Galileo, dal quale dice, che il Signor Bianchi abbia tratte molte notizie, egli apparisce piuttosto, da quanto disufamente ha stampato il Signor Vandelli nelle sue Considerazioni, che egli non abbia data che superficialmente una scorsa alla vita di lui scritta dal Viviani, e a qualche lettera riserita dal Bolisone, dove che vi era tanto che dire rispetto all' invenzione del Telescopio; e Microscopio attribuita senza alcun sondamento di verità al Principe Gestia pag. xxit. della sua Notizia de' Lincei, come mi lusingo di renderne appagato l' erudito Lettore nelle lettere, che insciranno alla

45

luce dopo di questa. Per cui si vede (continua il Signor Cosmopolita) che non al solo Fogelio s' attenne, nè stette solamente attaccato alle cose venutegli dal Nort, come gli appone il Signor Vandelli. Sul principio di questa lettera ho già mostrato la falsità di questa propolizione, alla quale tanto attorno s' aggira, e s' inviluppa il Signor Avversario.

Il quale poi con tutta la pompa delle sue citazioni mostra di non avere veduta su quesso particolare memmeno la minima parte degli Autori, de' quali ha satto uso il Signor Bianchi; ma il Signor Vandelli si contenta solamente d'atcuni libriciatoli volgari, che ora nium uomo di buon gusto, più non guarda, quali sono quelli dell'Achillini, del Tas-

soni, dell'Aggiunti, e simili.

Il Signor Cosmopolita si vuole anche dare aria di fare l'Astrologo coll'indovinare quanta quantità di libri possa avere veduto il Signor Vandelli nello stendere le sue Considerazioni, e al suo solito pianta fuori proposizioni insostenibili per distrarre il Lettore dal filo della controversia, e per potervi far sopra i suoi soliti comenti, e mirabili raziocini, deducendo, che non abbia veduta su questo particolare nemmeno la minima parte degli Autori, de quali ha fatto ufo il Signor Bianchi, quasi che tutti i libri fossero privativamente raccolti nella fua grande libreria di Rimino, e che il Signor Vandelli non avesse che de' Libriciatoli, come fogna vanamente il Signor Cosmopolita. Ma fappia egli per sua consusione, che il Signor Vandelli è proveduto di buona copia di libri, e forse de' più scielti, che non sono nello studio Planchiano, e non gli mancano amici, e cinque o sei Biblioteche da portarvisi, quando gli occorresse di vedere qualche Autore, che gli mancasse, e v'assicuro che per chiarirsi delle verità delle cose scientifiche non la perdona nè a spesa, nè a satica, sacendoli anche venire dall'ultime parti dell'Europa, ed ha procurato di rincontrare que' pochi libri, che il Signor Bianchi ya citando, ma scarsamente, nella sua Notizia de' Lincei. Se non prendo abbaglio mi sembra pure che si legga nelle Novelle Fiorentine sotto il num. v. col. 75. ove il Signor Cosmopolita da ragguaglio delle diligenze praticate dal Signor Bianchi, che Per far questa edizione (del Fitobasano, e della Notizia de' Lincei), e questa Storia il Signor Bianchi non ando nel folo Settentrione, come varie volte moteggia il Signor Vandelli a cercare le notizie: ma da varj amici d'Italia le andò procurando, e spezialmente per opera di Monsignor Leprotti che gli presto TUTTE L' OPERE DEL COLONNA, e che procurd da Monsignor Bottari, ed aleri eruditi..... Di più ritrovandosi in Rimino una pubblica Libreria, nella quale sono varie opere de' Lincei, e in ispezie la Storia Messicana del Recco, Monfignor Leprotti procurd, che Nostro Signore con suo Rescritto concedesse licenza al Signor Bianchi di potersi servire a casa sua de' libri di quella pubblica Libreria. Tutta questa afferzione prova piuttosto il con3

trario di quello, che poco fopra ci voleva dare ad intendere il Signor Cosmopolita, anzi dirò io a lui, che il Signor Vandelli senza suppliche, e rescritti ha tanto credito nel suo paese, che si può servire a cafa sua de' libri, che gli occorressero di queste Librerie, e di potere ricorrere a due copie in foglio della Storia Messicana del Recco tutte e due stampate in Roma dal Mascardi una nell'anno 1648, el'altra nel 1651. = Ma il Signor Vandelli si contenta solamente d'alcuni Libriciatoli volgari, che era niun uemo di buen gusto più non guarda. quali fono quelli dell' Achillini , del Taffoni , dell' Aggiunti , e fimili . Qualunque siasi il credito dell' Achillini, del Tassoni, dell' Aggiunti, questo è già radicato, e di tutti e tre si rossono leggere le vite. e gli elogi di loro, e rispetto all'Achillini, Gian-Nizio Eritreo nella Pinacoteca disse di lui = Nam Philosophus suit summus, Theologus maximus, Mathematicus excellens, Jurisconsultus eximius, Orator eloquentissimus, ebbe pubblici stipendi dall' Università di Padova, dalle Città di Ferrara, e di Parma, e fu affai caro a Gregorio XV., ed al Principe Cesi come Accademico Linceo, e sarebbe stato anche eccellente Poeta, se non si fosse invaghito d'introdurre un nuovo modo di comporre in istile turgido. Circa all' Aggiunti anch' egli su uomo grande, e discepolo dell'immortale Galileo, e di poi Lettore pubblico delle Matematiche discipline dell'Università di Pisa, e la fua Orazione in lode delle Matematiche fatta, e detta da lui nel dare principio a quella lettura nell' Università di Pisa, che su poscia stampata in Roma nel 1627. per ..... e per eleganza della lingua latina non può effere più vaga e nobile, e quantunque il Signor Cosmopolita si vanti per un grande Aristarca in latinità non gli darebbe l'animo di farne una simile, e penso, che di lui si verificherà quella proposizione di Quintiliano, che stimava tanto meno costoro. quanto più eglino si sforzavano di farsi valere. Quo quisque ingenio minus valet, hoc fe magis attollere, & dilatare conatur.

Il credito dissi degli accennati tre Autori è già radicato, e stabilito presso gli uomini dotti, e il Signor Cosmopulta colle sue insipide, e ridicole censure non glielo può nè accrescere, nè scemare. Ma buoni, o cattivi, che essi sicno io non veglio entrar quì a prendere la disesa loro, e in questo voglio così rigettare gli artifici Cosmopultani, col replicargli, e dirgli che i soli libriciatoli veduti dal Signor Vandelli sono stati bastevoli ad aggiugnere sedici Accademici Lincei alla meschina Notizia pubblicata dal Signor Bianchi, e sebbene dica di aver veduti tanti libri, il Signor Vandelli però ne ha veduti più di lui, e gli hanno servito a consirmare, e levare ogni dubbiezza intorno al numero di 19.0 20. pubblicati nella citata Notizia, e a levarne otto o nove, de' quali non si è trovato sin ora alcun sondamento, che sosse oraza formare alcun giudizio della verità, o salsta de quali essi sono senza formare alcun giudizio della verità, o salsta de

ciò, che in questo particolare ha avvanzato il Signor Bianchi. Poichè chi è Critico, Filosofo, ed Istorico non dee giammai lasciarsi persuadere colle semplici assezioni senza addurne ragioni sondate, e senza autorità di Scrittori contemporanei, o almeno che sieno e di

tempo, e di luogo più vicini ai medefimi.

In tutto il rimanente di questa inutile, e vana diceria segue egli a dire, e ricercare se il Cardinal Cesi fosse zio, o fratello del Principe volgarizando fidenzianamente il vocabolo Patruus per zio, com'è solito di fare co' fuoi Lincei discepoli, dubitando forse, che fuori di Rimino non s'intenda il Latino, benchè ciò non spetti alla controversia, la quale è: Se quel Cardinale protegesse, o no l'Accademia de Lincei? Su di ciò ho detto nella terza lettera quello, che si doveva dire. Per conto poi degl' indici, come che fatti lungo tempo prima, che nascesse questa controversia, e sebbene non sieno autentici, non si possono però tacciare, che sieno stati fatti nè con frode, nè per ingannare, ma da persone, che non potevano avere alcun riguardo più per una parte, che per l'altra, e si sono riferiti per confermare cent'altre fondate conghietture. le quali tutte insieme fanno una piena prova, che il Tassoni era veramente del numero degli Accademici Lincei. E se il Signor Muratori, che studiava la brevità nel tessere la Vita del Tassoni non ha nominato questo catalogo, l'ha però letto, ed avuto sotto degli occhi la copia di esso, e se il Signor Bianchi avesse satto grazia di stampare ( ma non gli tornava conto di farlo) le particole delle lettere scrittegli dal Signor Muratori, vi si leggerebbe nominato il citato catalogo, e non si scoprirebbe oggi al Mondo, che egli lo ha disimulato col soggiugnere, che il Signor Muratori, come miglior Critico del Signor Vandelli, non ha voluto addurre in prova un somigliante ignoto, e forse nuovo catalogo. E questo è quanto in difesa delle Considerazioni del Signor Vandelli mi è paruto di dover dire in questa quarta Lettera. Non si tarderà molto a dare al Lettore la quinta, che ec.



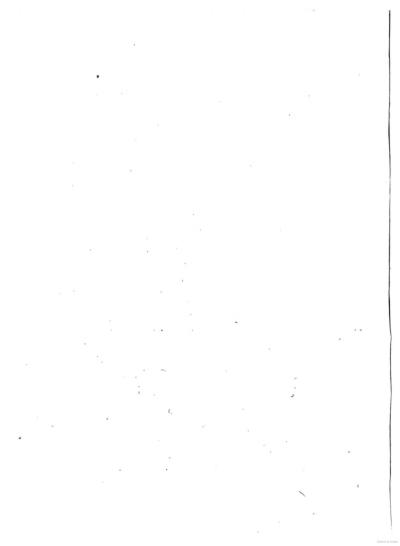

### LETTERA QUINTA

D I

#### CIRIACO SINCERO MODENESE

AL SIGNOR

#### SIMONE COSMOPOLITA.

Dialectica habet rationem, ne cui falso assentiamur, neve unquam captiosa probabilitate fallamur: eaque, quae de bonis & malis diceremus, ut tenere tuerique possimus: nam sine hac arte quemvis arbitramur a vero abduci, fallique posse. Cic. 3. de Finibus.

#### MODENA 29. Aprile 1746.



N tanto che mi trovo avere un poco di tempo, e comodo risponderò a quanto leggo stampato sotto il num. xv. Firenze 15. Aprile 1746. col. 233. e segu. delle Novelle Letterarie Fiorentine, nelle quali il Sig. Cosmopolita s' ingegna di rigettare, fra le moltissime conghietture addotte dal Sig. Vandelli per mostrare, che il Tassoni sossi sono conce quella i nella quale asserisce, che egli si dilettava molto di Bottanica, e particolarmente, perchè s' impiegava nel-

la cultura de'fiori, zappando nel suo giardinetto, come dice, dove ho cento sorte di fiori de' più belli, che usano guà. Al che opponendosi il Sig. Avversario soggiugne = Ma se intri i dilettanti, e coltivatori di siori, che dovevano essere a Roma al tempo del Tassoni, avessero dovuto esser Lincei, io credo, che quel catulogo del Padre Ricci avesse dovuto esser supposso d'Accademici, che non è. Ma il satto è che ancora alcuni valenti.

Bottanici, che in quel tempo si trovavano in Roma, i quali sono altra cosa che i semplici dilettanti, e coltivatori di fiori, non surono Lincei, come Pietro Castelli Presetto dell' orto Romano, e Tobia Aldino Presetto dell'. orto Farnesiano, i quali erano buoni bottanici, non furono mai Lincci; molto meno farà stato il Tassoni per aver coltivato solamente qualche Quanti vizi, e diffetti di Logica sieno in questo raziocinio ognuno, che abbia studiato i principi della Dialettica li vede da se, e meglio poi li conoscerà, se l'argomento spogliato del superfluo si riduca al rigor Logico, cioè Se tutti i dilettanti, e coltivatori di fiori, che erano allora in Roma avesser dovuto esser Lincei, il catalogo del Padre Ricci farebbe stato più copioso. Ma Pietro Castelli, e Tobia Aldino, che erano buoni bottanici, non furono mai Lincei. Dunque nemmeno il Tassoni, che era semplice coltivatore di fiori su Linceo. Altro qui non rispondo io, se non che niego a lui tutto questo soffisma, e tutte queste belle speculazioni del suo gran cervello per aspettare che le provi, non sentendomi per ora disposto a credergli queste cose solo, perchè egli le dice, e perchè a dir vero mi sembra che nulla provi con quelta sua sottilissima argomentazione, e se pure provasse qualche cola sarebbe appunto quello, che passo a dire. Questo vago, e bello argomento si rallomiglia ad uno di que' saggi, che diede di se il Signor Cosmopolita anni sono in Bologna argomentando contra la celebratissima Signora Laura Bassi in occasione, che ella si era portata a fare una visita alla Signora Contessa Simonetti nella Locanda de' Bambi nella strada di San Mamolo alla presenza di un Principe, e di Cavalieri del suo corteggio, e di alcuni Professori Bolognesi, sopra l' anima de' Bruti; e sopra l' origine de' Fonti, che, come su detto allora da uno di essi Cavalieri, il Signor Cosmopolita, con tutto il suo gran sapere, nel calore della disputa inciampò molte volte nel latino, e s' impigliò in tal maniera nelle difficoltà, che spontaneamente propose a quella Signora Dottoressa; che nè Ella, nè gli Uditori giunsero a capire ciò, che s'intendesse di dire. Quantunque di poi la Signora Laura per sua modestia dicesse a chi la ricercò. che il Signor Cosmopolita le aveva argomentato contro con forza, e avevale proposto delle buone difficoltà. A tutto ciò si può aggiugnere l'altra maggiore infelicità d'effere poco capace d'intendere la ragione, quando gli bolle in cuore una passione smisurata. Finalmente poi se questa qualunque siasi argumentazione dovesse avere qualche forza, bisognerebbe che l'Oppositore provasse, che gli accennati dilettanti, e bottanici fossero stati amici del Principe Cesi, che frequentassero la sua Casa, che avessero avuto il sapere, ed il merito del Tassoni, che allora si potrebbe conghietturare, che fossero stati, se non Lincei, almeno ben affetti ai medesimi. Imperciocche quando il Signor Vandella ha detto nelle sue Considerazioni, e provato, che il Tassoni era inclinato, e che si dilettava di que' medesimi studi, che si facevano da; Lincei.

Lincei, ha portato un tale argomento unito ad altre moltifiime prove per convalidare le più forti, e fondate conghietture da lui addotte, fopra le quali passa il Signor Cosmopolica lasciandole intatte, e senza risposta, come quella, che il Tassoni era consapevole di tuttociò, che si trattava nelle raddunanze dell'Accademia, cosa che non si poteva sapere se non se da quelli, che erano Lincei, o Associati, e che intervenivano a i Consessi Lincei; uno de' quali senza dubbio era il Tassoni, e per tale viene riconosciuto, non ostante gli ssorzi della vana Logica, le false sottigliezze, e suttili comenti, che va immaginando,

e stampando il Signor Oppositore.

Dopo sì vaga argomentazione pretende il Signor Cosmopolita di convincere il Signor Vandelli di una cosa di fatto col dire = Essendo certo, che agli Accademici Lincei, come afferisce il Signor Bianchi, dopo d'effere flati ascritti in quell'Accademia , il Principe Cesio daffe un anello di Smeraldo, che aveva incifa la Lince con fopra il nome dell' Accademico, e fotto il suo, e che dal Segretario loro facesse spedire un Diploma, o Patente, col figillo della Lince, niuna delle quali cofe fi ? ritrovata dal Signor Muratori per provare che il Tassoni fosse di quell' Accademia; il Signor Vandelli mette in dubbio questa asserzione del Signor Bianchi ec. . . . . . . . Ma se il Signor Vandelli avesse letta un Doco Din attentamente la Notizia de Lincei del Signor Bianchi, avrebbe veduto, che ci sono tre cose di satto, che confermano la sua afferzione. Il Signor Vandelli m'afficura d'aver letto attentamente su questo particolare la Notizia del Signor Bianchi, e la appunto, ove a pag. x111. si legge = Item in Academia Columbinorum, quae Florentiae est in Pazziorum aedibus Anuli Smaragdini signum vidi, cujus signi amorogayour est Lynx, cui desuper sunt hae litterae T. MOL. LYNC, scilicet Theophilus Molitor Lynceus, & infra F. CÆSI. I. P. Federicus scilicet Caefius Primus Princeps. Il Signor Vandelli non niega questo fatto, e non dice, che non vi sia la formale figura della Lince impressa da quel figillo, e che non vada letto come lo ha interpretato il Signor Bianchi, la sua difficoltà consiste in questo, che egli non è restato ne appagato, nè foddisfatto delle cose più sostanziali spettanti a questo punto di controversia, poichè non avendo letto prove, che mostrino, e che identifichino, che la stampa di detto Anello fosse lo stesso stessissimo A nello, che il Principe Federico Cesi mandasse in dono a Teofilo Molizore, e perciò di nuovo torno io a confirmare quanto ha egli detto nelle sue Considerazioni alla pag. 16. che ciò non resta abbastanza chiarito, che in quell'Anello, oltre la Lince scolpita, vi fosse anche il nome. o il cognome dell' Accademico incifovi, ne che all' Acchillini foffe fpedito alcun diptoma colla bolla appela, che non avrebbe tralasciato di farne menzione ec. Ora per accrescer forza al dubbio del Signor Vandelli aggiungo io, che in nissun luogo delle Prescrizioni Lincee si trova, che oltre lo Smeraldo della Lince vi folle inciso il nome dell'Accademico

fopra,

55 fopra, e sotto la Lince ancora il nome del Principe, cioè a pag. 52. Ea propter & Smaragdum insculpta cum Lynce instituti memorem indiecm, amoris tefferam, perpetuumque studiorum ab ipsis promovendorum incitamentum a digito vix unquam detrahent, praecipue vero in litterariis, aut auibuscumaue Lynceis actionibus: Quod si contingat (id quod contingere sedulo cavebunt) hune casu perdi, invicem quamprimum Similem alium fibi comparent, qui supradictorum infis memoriam refricet. O ad Sapientiae fludium pelliciat, indeque quibufvis clarior divitiis, pratiorque sit. Ora qui solamente viene prescritto aeli Accademici di conservare l'Anello colla Lince scolpita nello Smeraldo in memoria della Fondazione dell' Accademia, per un pegno d'amore, e per un' eccitamento continuo de' Studi da promoversi, che lo abbiano da portare in dito nelle azioni Accademiche de' Lincei, e che se per disgrazia lo perdessero, che se ne debbano provvedere d'un altro simile, senza che in conto alcuno venga ordinato di farvi incidere il fuo NO-ME COGNOME, E SOPRANNOME LINCEO, e quello del Fondatore dell' Accademia, cosa per mio avviso, che non dovevasi tralasciare da chi stese le accennate Prescrizioni Lincee. Nulla di ciò parla lo Stelluti nelle Note alla Satira prima di Persio scritte da lui dopo l' anno 1624., e stampate in Roma nel 1630, per Giacomo Mascardi, ove a pag. 36., e 37. da la figura, e la descrizione della Lince così: Da tutti gli Autori, che di questo Animale scrivono vien celebrato di vista acutissima. Scrive Plinio ch' è Animale forestiero, ed altri Scrittori che nasce in India, ed in Etiopia: con tutto ciò hanne ancora la nostra Italia, e ne son stati presi più volte ne nostri Monti di Fabriano; e mentre sto ora queste cose scrivendo, l' Illustrissimo Signor Cardinale Francesco Barberino ne ha mandati due, cioè maschio, e semmina all' Eccellentissimo Signor Principe di S. Angelo, presi ne monti d' Abruzzo: onde si vede chiaramente ch' in Italia ve ne sono. Alleva detti Animali questo Signore con molto gusto, per esser la Lince impresa della nostra Accademia, havendo questa eletta, acció ne sia uno stimolo, e sprone continuo di ricordarci dell' accutezza della vilta, non degli occhi corporali, ma della mente, necessaria per le naturali contemplazioni, che professiamo; e tanto più dovendosi in queste procurare, di penetrare l' interno delle cose per conoscer le lor cause, ed operazioni della natura, ch' interiormente lavora, come con bella similitudine dicesi che la Lince faccia col suo sguardo, vedendo non solo quello, che è di suori; ma anche eid che dentro s' asconde ec. Onde per salvare tutto questo satto non resta altro da dire, se non che Teofilo Molitore avesse egli la disgrazia di perdere il primo anello Linceo, e che se ne sosse satto fare un'altro simile col farvi aggiugnere l'iscrizione, che si legge nell'impronto del Sigillo fopra riferito, o pure che il Molitore avesse egli fatto aggiugnere quell' iscrizione, e scolpirla nell' anello Linceo mandatogli in dono dal Principe Cesi, quando su ascritto fra Lincei. Ma con tutto ciò non

resta provato, come si torna a dise, che tutti gli altri anelli dello Smeraldo colla Lince portassero associato come appare da altri luoghi delle dette Prescrizioni, ne potevano disporre a loro piacimento, ed anche sarne legato per testamento, ed ordinare, che la Lince si potesse porre negli Stemmi delle proprie samiglie, non già di dentro dello Scudo, ma al di suori affisso negli ornamenti, e nella cima tra lo Scudo dell'arma, ed il cimiero alla guisa di un eblema. Il Signor Cosmopoliza non sa nemmeno grazia di dire se l'anello del Galiteo, che asserisce trovarsi in Firenze in casadel Signor Cavalier Scalandroni sia fatto nella stessi in Firenze colte la Lince incisavi, vi sia scolpito ancora il nome di Galiteo Galitei Linceo con sotto quello del Principe, ma solo dice che è satto nella stessa especiatore, che non toglie il dub-

bio, che resta al Leggitore.

In quanto poi, feguita a dire, che i Diplomi dell' Aggregazioni si munissero con sigillo di piombo appeso al Diploma l' argomento il Signor Bianchi dall' aver veduto uno di questi Sigilli nel copiosissimo museo del Signor Barone Stofch, il qual Sigillo, che ha la Lince col nome attorne del Principe Cefio, che s' intitola ivi Institutor Lynceorum Philosophici Consessus. Fu riferito dal Signor Bianchi nel luogo medesimo, insieme con altre tre medaglie de' Lincei, che si trovano in quel Museo. Da tutto questo non restò il Signor Vandelli abbastanza chiarito, quantunque vi avesse posta una particolar attenzione, e nemmen io resto senza i miei dubbi, i quali mi vengono accresciuti dalla pessima maniera di argomentare, e dalle prove, che egli va adducendo, che fin addesso si fono trovate poco fondate. Chi afficura che quel Sigillo non fia anch' esso una medaglia di piombo fatta per saggio in prova delle altre simili. che di poi si dovevano coniare in altri metalli per onore della Fondazione dell' Accademia Lincea Filosofica, e del primo Institutore della medesima? Le bolle, o impronte del Sugello per autenticare le lettere, patenti, ed altre scritture pubbliche, come quelle de' Papi, che portano la bolla appesa, e per tenerla appesa, conviene che sia forata, di ciò non se ne da alcun lume, e perciò quando le cose non sono descritte chiaramente lasciano il Leggitore con molti dubbi, il quale da essi non si libera, senza riccorrere a vedere la cosa controversa co' propri occhi.

Confiderando poscia il Signor Cosmopolita, dopo aver veduto nelle Prescrizioni Lincee, satte ristampare dal Signor Vandelli, che vengono gli Accademici configliati a porto in fronte delle opere loro, come in satti il postro il Galileo, il Colonna, il Porta, lo Stelluto, il Fabbro, e tanti altri, e più sotto vi sa questa giunta di suo, che non è nelle Prescrizioni = Vediam ora le conghietture, che s' banno in contrario, per cui sa argementa, che egli non sia mai stato di quest' Accademia. Se egli surebbe dovuto porre questo nome nel titolo del fasto Linceo, egli avrebbe dovuto porre questo nome nel titolo del

- 3

58
fuo libro intitolato Pensieri diversi, come comandano, e configliano le
Prescrizioni Lincee, trovare ultimamente, e satte ristampare dal medesimo
Sionor Vandelli discado quelle alla pag. 27. ( dee dire 52.) ec.

Le prove, che va facendo il Signor Oppositote per escludere il Tasfoni dal Ruolo de' Lincei fono fondate fopra un'altro faggio di Logica. ch'egli usa frequentemente, qual'è quello dell'argomento negativo, e quanta prova faccia una tal maniera di argomentare in confronto delle prove positive, lo sanno per sino i più semplici Loici, e poi le Prescrizioni Lincee per modo di ricordo configliano, e non per comando infinuano a porre il nome Linceo nelle opere, che fossero pubblicate coll'approvazione dell'Accademia, e non in altra maniera. Già il Signor Vandelli a pag. 5. delle sue Considerazioni coll'esempio di altri indubitati Accademici Lincei ha dimostrato, che il Tassoni non s'intitolò mai così alla scoperta, nè con chiarezza per Accademico della Crusca, nè per Accademico Umorista, quantunque sosse ascritto fenza alcun dubbio nell'una, e nell'altra Accademia, come l'ho provato ad evidenza in una delle antecedenti Lettere, ed il Signor Muratori ha fatto lo stesso nella Vita del Tassoni. Le Prescrizioni Lincee, come si torna a dire, consigliano bensì, ma non comandano asfolutamente a i loro Accademici di aggiugnere immediatamente al proprio cognome il nome di Linceo. Legga il Signor Cosmopolita da un capo all'altro le Prose di Monsignor Giovanni Ciampoli dedicate, all'Eminentissimo Cardinale Girolamo Colonna stampate in Roma per Manelfo Manelfi nel 1649, in un tomo in 4., e son sicuro, che non lo troverà mai nominato in tutto quel libro per Accademico Linceo. quantunque egli lo avesse potuto fare in cento luoghi, e particolarmente nel Discorso primo del corpo umano. Nel quarto delle lettere saere, e profane. Nel discorso sesto delle novità, e nel capo 23. che la novità nelle lettere è odiofa a i vecchi, ed a i Potenti. Nel fettimo dell' amor della verità, a pag. 177. ove dice = La ricordanza delle cose passate, e la speculazione delle cofe massime poco mi hanno lasciato desiderare nella gran Cisterna di Norcia i bei Teatri di Roma. Assuesatto dalla prima puerizia nella famigliarità quasi continua di Principi grandi, partendo ultimamente dalle Segreterie di due Pontefici, non poteva io non aver la mente pomposa di porpore, e popolata di Eroi ec., ed egli non l'ha fatto, e per questo, e con tutto l'argomentar negativamente dirà il Signor Cosmopolita, che Monsignor Ciampoli non fosse Accademico Linceo? Il Signor Bianchi lo ha pur posto sotto il numero xII. nella sua Notizia de' Lincei, e quello che dico del Ciampoli dico del Taffoni, e di molti altri, alcuni de' quali già fono stati nominati alle pag. 5. e 6. delle Considerazioni. Or qui il Signor Cosmopolita entra nel massicio delle sue prove, e dietro ad una serie di cose pegative tutte falle, e infussiftenti foggiugne = Ma io, quand anche ci fossero tutti questi argomenti in contrario, voglio far la grazia al Signor Mura-

Muratori, e al Sie, Vandelli, di credere il Taffoni Accademico Umorifia di Roma, della quale Accademia era Principe il Cavalier Marini : ma vedano poi esti, che con questa grazia di farlo Accademico Umorista, e seguace del Marini, non venga pel Taffoni più biasimo che lode; perciocchè i Marinisti al contrario de Lincei, come ognun sa, sono più di vergogna, che d' altro, all Italia. Il Sig. Oppositore tenga ben saldo questa sua mirabile prova, che è tanto forte, che con fatica, e stento si potrà ritrovare la risposta, e se mai da qualche Autore Anonimo gli fosse stata suggerita, e configliato a porvela ne fentirà qui fotto la refoluzione. fogna però che un personaggio di condizione, e di quell' alto sapere, di cui è dottato il Signor Colmo polita aspetti prima di avere dal Signor Muratori, e dal Signor Vandelli la supplica, per sare il rescritto della grazia, che promette, mentre senza di tal mezzo la grazia resterebbe in aria, e il vento la diffiparebbe. Ma fappia egli per tanto, e per sua erudizione ancora, che l' Accademia degli Umoristi di Roma cominciò circa il 1600., e che ha continuato per più d' un secolo, cioè sino al 1717. e che non ha avuto il solo Cavalier Marini per Principe perpetuo, che morì in Napoli li 26. Marzo nel 1625, in età di 56. anni, il quale feguendo il bollore del fuo ingegno fu vago di libertà nel comporre, e di farsi capo di una nuova volgar Poesia, senza star soggetto alle regole, ed agli avvertimenti; nè altra legge volle, che quella del proprio capriccio, quantunque dottato dalla natura di molte belle qualità, che lo fecero Poeta. Ma non per questo restò disonorata quella famosa Accademia, la quale ha fatto più onore a tutta l' Italia, ed a Roma stessa nel suo genere, che non farà senza dubbio la Novella Accademia Lincea Riminese, che è ancora nelle fascie, e lattante nelle sue Idee particolari. Sappia pur anche, che il Signor Vandelli ha più memorie, e fondamenti da poter scrivere, se volesse la Storia degli Accademici Umoristi di Roma, che non ha avuto il Signor Bianchi di scrivere la sua Notizia de' Lincei. Egli tiene un Catalogo di cinque cento, e più Accademici Umoristi; fra i quali vi sono i nomi. e cognomi della maggior parte degli Accademici Lincei, e di molti Principi Romani, cioè di D. Filippo Colonna Duca di Pagliano, quegli che fece scrivere le Leggi, le quali furono approvate, ricevute, e sempre religiosamente custodite, ed osservate da quell' Accademia, servirono este poscia di regola, e modello per le altre Accademie dell' Italia . Di Maffeo Barberini , che fu poi Papa Urbano VIII. , Paolo Mancini Patrizio Romano Fondatore dell' Accademia, Pietro della Valle, Federico Colonna, Antonio Gaetani, Aleffandro Taffoni, che fu Principe nel 1607., Antonio Querenghi, Gio: Battista Guarini, Giovanni Ciampoli, Gabriello Chiabrera, Giovan-Nicio Eritreo, Giovanni Savelli Cardinale, Porfirio Feliciani, Viviano Viviani, Cassiano dal Pozzo, Virginio Cefarini, Federico Cesi Fondator de' Lincei, Francesco Bracciolini, Sforza Pallavicini, che su poi Cardinale, Gio: Zarattino Ca-Itel-42.42

Rellino, Mario Orfini, Carlo Muti, Stefano Muti, Angelo Cefarini. Alessandro Cesarini Cardinale, Andrea Conti, D. Fabbio Orsini, D. Carlo Colonna, Cefare Colonna, Giuseppe Teodoli, Angesilao Marescotti, Fcderico Sforza Cardinale, Alfonso Gonzaga, Francesco Barberini Cardinale e Nipote d'Urbano VIII. Antonio Barberini Cardinale Fratello di Urbano VIII., Agostino Mascardi, Carlo Gualtieri Cardinale, Pietro Colonna, Giulio Mazzerini Cardinale, Scipione Santa Croce, Pompeo Co. lonna, Fabio Ghigi, che su poi Cardinale, e Papa Alessandro VII., Camillo Colonna, Girolamo Cafanata Cardinale, Giulio Rospigliosi, che fu poi Cardinale e Papa Clemente IX., Raffaelle Fabretti, Scipione Costaguti Arcivescovo di Cartagine, Giacopo Salviati, Ferdinando Fu-Stenberg , D. Flavio Orfino , D. Lelio Orfino , Prospero Cavalier Manda sio, Gio: Francesco Albani, che su poscia Cardinale, e Papa Clemente XI., e come un nuovo ristoratore della medesima Accademia degli Umoristi. alla quale nel 1717, vi collocò per Presidente Alessandro Albani suo Nipote, ed ora degnissimo Cardinale, ed altri di questo Rango, che oltre il Marini furono quafi tutti Principi dell'Accademia degli Umorifti di Roma, e questi con tutti gli altri sono quegli Accademici Umoristi, che secondo il Sig. Cosmopolita sono più di vergozna, che d'altro, all'Italia. E vi poteva anche aggiugnere, e a Roma stelsa, dove nacque, e per più d'un secolo fiori, raddunandofi due volte il mese quella nobilissima, e celebratissima Accademia. Fuori dell' Accademia degli Umoristi di Roma vi sono stati HGalileo, il Redi, il Magliabecchi, il Segneri, il Menzini, il Magalotti, il Bellini, il Malpighi, il Ramazzini, tutti gli Accademici del Cimento, e cento altri valorosi soggetti, che anch' essi avranno disonorata l'Italia, perchè sono sioriti nel secolo del secento. Ora di quì vegga il Mondo tutto fino a qual fegno giunga l'infopportabile tracotanza, e impertinenza, e fin dove dall'impegno, e dalla passione accieccato sia stato condotto, e strascinato un Uomo, di cui in fatti si verifica di lui quanto si legge stampato a pag. 403. nella Vita del Signor Giano Planco. Verum tamen, quod ad mores ejus artinet ..... In adversarios, quos tantum in litterariis controversiis habuit, FEROX, ac pene TRUCULENTUS fuit ; di cui diffe l' Ariosto cant. 41. st. 42.

Temerità per certo, e pazzia vera E' la sua, e d' ogni altro, che si pose A consigliar mai cosa, o buona, o ria Ove chiamato a consigliar non sia.

In quanto poi, dic'egli, all'essere stato il Tassoni Accademico della Crusca, io ci ho molto di dubbio, quand'egli veramente non sia scritto nel Catalogo di quell' Accademia, ed anche dico di più, che quando si rrovasse scritto ne' Registri di quella celebre Accademia, meriterebbe d'esserme cancellato. Perciocebè ec. La risposta a tutto questo argomento negativo già è stata data nella terza Lettera al Signor Cosmopolita, e mostrato ad evidenza, ch'egli era Accademico della Crusca, che è

tuttavia scritto ne' Registri di quella celebratissima Accademia; ciò non offante si badi all' acutezza d'ingegno del Signor Cosmopolita, che vorrebbe, se sesse a lui, farnelo cancellare, perchè così non vi sarebbe poi mai più stato. Ma egli si soffra in pace questo suo dispiacere di non poterlo far cancellare, ed abbia il rossore di sentirsi rinfacciare, che gli stessi Accademici della Crusca più amanti del vero, e migliori Critici di lui, come un Monsignor Dini, un Carlo Dati nella Prefazione universale posta avanti alle Prose Fiorentine, un Francesco Redi nelle Etimologia della Lingua Toscana, un Jacopo Gaddi erudito Cavaliere Fiorentino nella prima parte degli Scrittori pag. 94. un Anton Maria Salvini in più luoghi delle sue opere, e molti altri hanno stimato molto il Taffoni, e si sono serviti delle sue fatiche. Del resto tutti i saggi della Logica dati sin quì dal nostro Signor Oppositore sono un nulla rispetto agli argomenti, che seguitano, e che quanto più s' accostano al fine sono tanto più forti, e insuperabili. Orsù sentiamoli. Ma men male sarebbe, se il Tassoni avesse solamente aborrito il nome di Lincco, se da' suoi PENSIERI, si raccogliesse, she egli non abor-risse anche gli studi, e le scoperte de' Lincei, perciocche al Quisito XXV. del Libro quarto: SE LA TERRA SI MUOVA, egli porta tutti gli argomenti de' Filosofi volgari Peripatetici contra del Sistema Filolaico , che il Galileo con altri Lincei approvava; e pure quando il TASSONI mando fuori il suo libro de' PENSIERI, che fu nell' anno 1620, non era uscito alcun decreto contro del Galileo, per conto di quel Sistema, che allora almeno, come Ipotesi, si poteva difendere; siccome la Sagra Congregazione, come semplice Ipotesi, ha conceduto che si possa difendere, e che non ripugni ec.

Se il Signor Cosmopolita sapesse, che la Storia altra cosa non è, fe non una serie di cose disposte con ordine sì di luoghi, che di tempi, cioè colla Geografia, e Cronologia, che pure fono i due Occhi della Storia, e che non lasciano così facilmente traviare; se egli sosse un poco tinto di Storia letteraria, e che sapesse osservare l'ordine Cronologico, non avrebbe certamente posto in campo questo argomento da lui creduto il più forte di tutti, anzi se ne sarebbe astenuto affatto. Prima però di confuta lo, e ribatterlo, è necessario, che sia istruito di quello, che non fa, o almeno mostra di non sapere. Il primo Libro, che il Tassoni diede alla luce su il seguente, e con questo titolo Parte de' Quisiti del Signor Alessandro Tassoni dati alla luce da Giulian Cassiani, e dedicati agi' Illustrissimi Accademici della Crusca in Modena per Giulian Caffiani nell' anno 1608, e sono solamente cento cinquanta, e fu edizione satta senza sua saputa, e consenso, com' egli stesso se ne protesta nella lettera a chi legge, perche l' Autore non dedichi l' opere sue, la quale sta in principio all'Edizione della Varietà di essi pensieri, che egli stesso fece in Modena nell' anno 1612, presso gli Eredi di Gio: Maria Verdi in 4., dove disapprova la stampa del Cassiani, e il quarto Libro di questa edizione termina col Quisito xxiv. Perche nelle cime

de' Monti si trovino conchiglie, e dopo aver spiegato il suo sentimento termina il Quisito, e il Libro così = E non sono ancora molti piorni. che nel Territorio di Tivoli, cavandosi marmi per la sabbrica di San Pietro, nel mezzo di due gran sassi congiunti, e serrati insieme su ritrovata una buca, e dentro un granchio terrestre di quattro libre di peso, che da quei lavoratori su cotto, e mangiato. Il Signor Cosmopolita, che ha letto questo fatto, e trovando, che non accorda colla sua dottrina passa avanti senza farne caso, e soggiugne così al Quisito xxiv. del libro quarto, dove cerca il PERCHE' NELLE CIME DE' MONTI SI TROVINO CONCHIGLIE, egli crede con la turba de' Filosofi più volgari, che queste cose sieno ivi generate dalla terra. Egli dissimula il fatto di questo Granchio vivo, pigliandone egli sovente de' più grossi e massicci a Luna piena, come ne pigliò de' straordinari in quel suo già ottangular casotto. Ma che enorme e smisurato granchio non farebbe stato questo (e non già di quattro libre) se fosse stato uno di quelli del tempo del diluvio Universale, come pretende il Signor Simone Cosmopolita passando a dire, e pure Fabio Colonna Linceo nella sua dissertazione de' Glossopetri aveva avanti evidentemente dimostrato. che queste erano vere spoglie di animali marini, lasciate poi ne' monti, o dal Diluvio, o per essersi da essi allontanato il mare, o per altro accidente. Il Tassoni, come abbiam veduto aveva stampato queste cose del 1612., e Fabio Colonna come dice il Signor Bianchi nella Vita di lui a pag. v. Ecphrasin Secundam minus Cognitarum Plantarum curis secundis atque inde melioribus cogitare; Hune Librum Romae edidit anno CIDIDCXVI., & Odoardo Farnesso Cardinali nuncupavit ...... Huic libro duplicem veluti Appendicem addidit elegantissimam, doctissimamque utramque, quarum altera est de Purpura, de Glossopetris altera : Oc.

Secunda Appendix continet Tractatum, seu Dissertationem de Glossopetris, qua ostendit Melitenses illas Linguas Serpentinas nonesse Lapideas, sed Oseas, & Lamiarum dentes esse Oc. To suppongo che il Signor Cosmopolita non vorrà dare l'eccezione di libricciatolo a questa Vita, che è stata scritta dal Signor Bianchi, che è il famoso e grande Poliistore della sua patria; ma che accorderà altresì, che il Tassoni del 1612, non poteva aver veduto un libro, che uscì alla luce in Roma del 1616. Onde dunque bisognerà, che si contenti il Sig. Cosmopolita di cancellare dalla sua lettera quelle parole = E pure Fabio Colonna Linceo nella sua dissertazione de' Glossopetri aveva avanti evidentemente dimostrato ec. Un poco di Cronologia unita alla Storia letteraria faceva fubito conoscere questo massiccio sproposito al Signor Cosmopolita, e che l'edizione de' dieci libri di Pensieri diversi d' Alessandro Tassoni fatta in Carpi nel 1620, appresso Girolamo Vaschieri era la terza impressione, come parla anche a lettere di scatola lo stesso Frontispizio del libro, e così fi farebbe liberato dalla taccia di critico volgare, che non legge nè meno il Frontispizio de' libri, non che i libri medesimi, o gli scorre

63

superficialmente, o col mezzo degl' Indici, quando ha bisogno di valersene. Qui brevemente accennerò al Signor Oppositore, che ne' nostri Canali Modenesi delle acque dolci, e chiare vi sono oltre grande quantità di gambari, moltissime conchiglie di diverse grandezze vive, che si mangiano come quelle del Mare, cosa che era ben nota al Tassoni. Onde non è da stupirsi, se non abbracciò l' opinione del

Colonna anche dopo uscito alla luce il libro sopraccitato.

Il Tassoni nell' Edizione di Carpi vi aggiunse il Quisito xxv. Se la Terra si mova, che manca nella seconda edizione satta in Modena di cui ora si ha da parlare. Questo Quisito xxv. comincia in tal guisa. Che la terra si mova su opinione di alcuni antichi: Ma non è antica la maniera, colla quale vengono a tempi nostri descritti, e difesi i suoi mo-. vimenti. Niccold Cupernico sottelissimo ingegno moderno, per levar la consusione, che ne' movimenti delle Stelle agli occhi nostri apparisce. cambio luogo alla Terra col Sole mettendo il Sole nel centro del Mondo. e alla Terra diede due movimenti perpetui, l'uno d'intorno al suo pro-prio centro in ventiquattro ore; e l'altro d'intorno al centro del Mondo in dodici mesi. Il Tassoni seguendo l'opinione de' Peripatetici porta molti argomenti contro il sistema Copernicano, e col terzo decimo argomento finisce il Quisito nell' Edizione di Carpi del 1620. Ed è per questo, che il Signor Cosmopolita s' avanza a dire, ch' egli porta tutti gli argomenti de' Filosofi volgari Peripatetici contro del Sistema Filolaico, che il Galileo con altri Lincei approvava; e pure quando il Tassoni mando suori il suo libro de' Pensieri, che su nell' anno 1620. non era uscito alcun decreto contro del Galileo per conto di questo Sistema, che allora almene, come Ipotesi si potea difendere ec. in questo luogo per ignoranza di Storia letteraria, e di Cronologia inciampa il Signor Colmopolita in diverse altre innavertenze, e spropositi.

Il Galileo nel 1620, non aveva ancor reso pubblico colle stampe. il suo sistema sopra il moto della Terra, ond' egli a torto condanna il Tassoni. Poiche il libro intitolato = Dialogo di Galileo Galilei, dove ne' congressi di quattro giornate, si discorre sopra i due massimi Sistemi del Mondo Tolemaico, e Copernicano. In Firenze per Gio: Battista Landini 1632. in 4. non poteva esser stato veduto dal Tassoni, ne condannato dalla Sagra Congregazione dodici anni prima. Ma non terminano quì i massicci spropositi commessi dal Signor Cosmopolita. che un semplice e volgar Critico non si sarebbe avanzato con tanta franchezza, ed orgogliosa ambizione a pubblicarli colle stampe senza essersene prima assicurato. E perche resti da se stesso convinto prenda un poco nelle mani il Libro intitolato Pensieri diversi di Alessandro. Tassoni libri dieci corretti ampliati, e arr ichiti nell'ultima impressione per tutto dall'Autore di nuove curiosità dell' Edizione fatta in Venezia del 1646. per il Barezzi, e venga offervando quante giunte vi facesse il Tassoni dopo uscito il Dialogo del Galileo alla fine del Quisito xxv.

alla pag. 177, del già citato quarto Libro dell' Edizione di Carpi del 1620. cosa già che ora non si dee sperare dall' ostinata pertinacia del Signor Colmopolita. Ma il Tasseni che era uomo libero, e franco. gran Filosofo ed Istorico, e amico della sola verità, dopo il sopraccennato decimo terzo argomento col quale termina il Quisito xxv. dell' Edizione di Carpi foggiugne. Queste ragioni furono scritte da me non contra il Cupernico, il cui libro io non aveva veduto ancora: ma contro di alcuni, che non riferivano la sua dottrina, com' ella sta: Ora il Cupernico non da solamente due movimenti alla Terra, come riferivano questi; ma tre, cied uno in se stessa, come s' è detto d' Occidente in Oriente in 24. ore: l'altro pur d'Occidente in Oriente, ma d'intorno al cerchio di Venere in un anno; e'l terzo ne' lavi da Settentrione a Mezzo giorno, e da Mezzo giorno a Settentrione, col quale salva l'inequalità de' giorni, e'l variare delle Stagioni. E mette la Luna nello spazio tra Marte, e Venere, che in Epiciclo particolare si va girando d' intorno alla Terra, mentre anch' essa, come la Terra, è portata nel detto Epicielo verso Oriente. Però ammettendosi questa nuova invenzione del Cupernico. non ha luogo ciò, ch' io diffi dell' Eccliffi del Sole, e della Luna, che fi gira d' intorno alla Terra d' Oriente in Occidente, salva questa difficoltà. Risponde anche all' altra del poter essere alle volte Mercurio, e Venere sopra il Sole, che questa su opinione antica d' Alpetraggio, di Platone ec.

E termina il Taffoni col promovere alcune difficoltà, colle quali mostra di non restare intieramente appagato del Sistema Copernicano, e usa di quella libertà, che non dee essere disdetta ad alcun Filosofo. Rispetto poi al Quisito x11. del Libro terzo, dove il Tassoni esamina da che procedono le macchie, che si veggono nella Luna, il Signor Cosmopolita feguita a dire, che ivi non mentova per alcun conto le scoperte, che aveva fatto il Galileo col Telescopio in proposito di queste macchie; ma adduce solamente le rancide opinioni degli antichi Filosofi, e di Dante Poeta. Qui il faggio Lettore è pregato di applicare le medesime risposte date ai due argomenti tratti dalli Quisiti xxiv., e xxv. del quarto Libro, perchè sempre si lavora sopra le stesse mancanze di notizie, essendo certo, che il Tassoni non poteva leggere, discorrere, e valersi delle scoperte fatte dal Galileo, essendo egli tardato anni, ed anni a darle al pubblico col mezzo delle stampe come = La continuazione del Nunzio Sidereo intorno ad altri nucvi scoprimenti celesti del Galileo, compresa in più lettere scritte ad amici suoi = De Lunarium Montium altitudine Problema Mathematicum ter habitum Mantuae ab uno ex Patribus Societ. Jesu, Con due lettere una del Padre Biancano. l'altra del Padre Grembergero Gesuiti intorno al medesimo Problema.

Lettera del Galileo al P. Grembergero in risposta al suddetto Problema. Queste lettere surono bensì scritte nel Giugno, e Settembre del 1611. ma non comparvero in pubblico stampate se non in Bologna del 1655, per gli Eredi del Dozza, cioè vent'anni dopo la motte del

Tassoni. Che però da tutto ciò può facilmente dedurre l' erudito Lettore, dove vada a terminare la principal ragione portata fofissicamente dal Signor Cosmopolita per mostrare le Opinioni contrarie alla moderna Filosofia suscitata da' Lincei, che sostiene il Tassoni in que' suoi volgarissimi Pensieri, NON essendo MAI in essi mentovata alcuna cofa . che sia conforme ad essa ; e se talora il Tassoni si scosta da Aristotele, egli nol fa che per accostarsi al Telesio, o al Cardano, sostenendo con esti cose non mino sustificanti di quelle de Peripatetici più volgari = Ora bisogna ben dire che il Signor Cosmopolita, il quale con tanti saggi di falsa Logica, e che ha formato tanti insussistenti giudizi abbia un cartivo animo contro del Tassoni nel disprezzare in tal guisa il Libro de' suoi Pensieri, senza considerare il tempo, nel quale è stato scritto, tempo, che non era così illuminato come lo è stato un secolo dopo. Vi ha voluto l' età del Galileo, che ha scritto dopo il Tassoni quasi tutte le sue opere ad introdurre a costo di rischi, e di disgusti, e di mortificazioni nella Filosofia, nelle Scienze fisiche, e nell' Astronomia un poco di buon gusto, e questo non è anche divenuto così generale, che trattandosi di cose problematiche, non vi siano ancora tuttavia i suoi ostinati contradditori. Quello poi di che mi maraviglio molto è, che egli gonfio di prefunzione abbia tanto ardire di pubblicare the fostiene il Tassoni in quei suoi volgarissimi Pensieri, NON essendo MAI in essi mentovata alcuna cosa, che sia conforme alla Filosofia suscitata da' Lincei. Mi maraviglio dico, che egli non abbia veduto, nè letto nel cap. xxiv. del decimo Libro, ove tratta Degli Altronomi Antichi, e Moderni, e dove al paragrafo secondo si legge parlando dell' Astronomia tanto nell' Edizione di Carpi del 1620. 2 pag. 572., che è quella citata da lui, quanto in quella di Venezia stampata dal Barezzi a pag. 437. Ora quì si stropicci bene gli occhi, e si ponga le lunette al nafo, e legga quanto segue = Quelli che anticamente ne scrissero furono Eudosso, Conone, Teune Alessandrino, Ipazia sua figlia, Tolomeo. Enopide Chio, Arato, Manilio, Iginio, e alcuni altri di minor fama. De' NOSTRI n' hanno trattato il Sacrobosco, il Re Alfonso, il Pontano, il Piccolomini, il Monteregio inventor della decima Sfera, il Cupernico, il Clavio, il Ticone, il Magino, il GALILEO, e altri molti, che l'hanno con diversi scritti illustrata, e nobilitata. Ma essendo questa un arte, che quafi tutta consiste in ofservazioni; oltre che la lunghezza del tempo ha dato materia a' NOSTRI MODERNI di saperne assai più, per le multiplicate ofservazioni, che sono andate facendo di tempo in tempo, hanno essi medesimamente avuta la sorte delle Navigazioni de Castigliani, e de' Portughesi, i quali avendo scoperto l' altro Emisperio con altre Stelle vicine a quel polo , hanno corrette molte opinioni mal nate, e fatte saper molte cose, che non si sapevano prima. Ma quello, che io stime piu, i NOSTRI col proprio inpegno si sono avvanzati tant' oltre

che hanno INVENTATI ISTROMENTI COSI MARAVIGLIO.

SI,

SI, che col loro mezzo hanno fatto discendere le spezie delle cose di Gielo in terra, che dianzi non eran visibili, e trovati sei Pianeti di più: veduto, che la Luna è glebosa, e tonda sì, ma ineguale nella sua superficie: Che il Sole si tinge di macchie nere; che la via lattea non è quale Arissiliotele, ma quale Alessandro l'immaginò. Nè pur questi si rari effetti del TELESCOPIO, ma con altri nuovi stromenti da Terra serma, e dall'Isole del Mar Atlantico, e Baltico, e Germanico Settentrionale, e dall'nostro Mediterraneo, hanno osservato, e con Matematiche dimostrazioni provato, che alcune Comete vedute all' età NOSTRA erano assassi più alte del globo della Luna, a consussione delle sottigliezze Aristociche = e COSMOPOLITANE aggiugne qui Ciriaco Sincero Modenese ricordevole di quel detto del Tasson nella Tenda Rosse pag. 12. Che i Modanssi professano la giustizia distributiva, e sanno usar cortessa e hi l'usa loro, e vendicarsi di chi gli ossende in materia letteraria.

Ora I erudito Lettore può assai chiaramente da questo saggio vedere quanto sieno bugiarde, e piene di fassità quelle così assolute e decisive parole dell' Ariminese Censore Cosmopolita, ove imprudentemente si lascia uscire dalla bocca Io sarci troppo prolisso, dic' egli, se volessi andar dietro dimostrando tutte le opinioni contrarte alla moderna Filosofia suscitata da' Lincei, che sostiene il Tassoni in que' suci volgarissimi Pensieri NON essenta MAI in esse mentovata alcuna cosa,

che sia conforme ad esta ec.

In conferma delle altre prove sopra riserite contra i salsi suppossi, e il baldanzoso ardire del Signor Cosmopolita, aggiugnerò anche le seguenti. Il Tassoni stesso nel suo Poema della Secchia Rapita composito da lui nell'anno 1611. parte in Roma, e parte a Nettuno, è stato uno de' primi a mentovare, e registrare le scoperte del Galileo, cioè nel Canto secondo st. 41. così

Venne al fin Giove in abito divino

Delle sue stelle ruove incoronato.

E nella varia lezione tolta dall' Edizione di Ronciglione, che concorda col Manuscritto originale, e colle stampe posteriori

Venne al fin Giove in abito reale

Con quelle stelle, ch' han trovate in tessa.

Poichè il Galileo li 7.e li 13. Gennajo del 1610. secondo lo stile Romano per mezzo del suo eccellente Telescopio scoperse quattro stelle, che per orbi determinati, e dissinti, e con regolati periodi aggiransi intorno al Pianeta di Giove sconosciute sino allora, per la picciolezza, e per l'affrettatissimo loro corso, che denominò le Stelle Medicee. Ma giacchè poch' anzi abbiam satta menzione della Tenda Rossa pubblicata nel 1613. senta anche che cosa dica il Tassoni in questo suo Libricciatolo a pag. 186. nell' undecimo, e duodecimo Giavellotto in tale proposito Veramente un soggetto come il Melampodio arcimatichevolissimevolimente mirabile, non ha da quietarsi alle osservazioni sutte-

tante volte, tant' anni, con tanto studio, con tanta spesa, con instromenti così fauiliti, da nomini così eccellenti, in luoghi così opportuni, e in diverse parti d' Europa, e confermate con così vive e concludenti ravioni , e dimostrazioni dell' arte . E'l Cupernico , e'l Ticone , e'l Clavio, e'l Magino, e'l GALILEO e l' Origano, e gli altri di questa Sebiera non Son Uomini da vender vesiche per lanterne a un suo pari. Fammi rissovenire di un' altro bell' Umore simile a lui, il quale non volendo credere che di nuovo si sossero scoperte nel cerchio di Giove le Stelle chiamate Medicee: E invitato da un Principe grande a vederle egli stesso con gli occhi suoi col mezzo d' un TELESCOPIO. rispose, che non voleva mirarci, perchè sapeva che non c' erano: onde quel Principe su sorzato a dirgli, ch' egli era, o un grandissimo maligno, o un grandissimo ignorante. E veramente io non saprei qual maggior ignoranza, o malignità si potesse trovare, che per perfidia di softenere tutte le cose dette da Aristotele; come s' egli fosse stato un' Evangelista, o un Profeta di Dio, voler negare non solamente il senso, e'l siudizio di tanti valentuomini molto più fondati, ed esperimentati nella Matematica, e nell' Astronomia, che non fu mai Aristotele, il quale non ebbe per principal oggetto queste professioni, ma il proprio eziandio.

> Vano imaginator d'ombre, e di fole A chi ruhasti i colpi? e dove hai tolto La Sossilica scherma, e da che scuole?

Intanto foffrirà egli stesso, che io addatti a lui le sue medesime parole col dirgli, che con tutta la fua volgare, e mordacissima Critica si può afferire, che egli abbia gli occhi più di talpa, che di Lince, giacche è uno di quelli, che vuole contraffare l' antica e nobilissima Accademia de' Lincei di Roma. E però gli abbagli presi in questi luoghi dal Signor Cosmopolita confermano in suo prò il mio sentimento. E chi è che non veda, che il Tassoni con questo testo preso dalla Tenda Rossa fa una difesa del Galileo contro dell' Aromatario, o piùttosto contro di Cefare Cremonino da Cento allora Professore di Padova, perchè sempre in tutta la detta operetta finge di rispondere all' Aromatario, ma impugna direttamente la dottrina del Cremonino, che quanto era un' infigne Letterato, altrettanto era un fiero ed ostinato Periparetico contro la dottrina, e le nuove scoperte del Galileo, e la Filosofia suscitata dai Lincei, e in tal modo impugna un' altra forta di Peripatetici, che i Lincei stessi per ischerno solevano chiamare la setta de' Sibariti? A tutto questo finalmente si aggiugne, che il decimo Libro de' Pensieri sopra gl' ingegni antichi, e moderni, su steso dal Tassoni a bello studio per fare onore all' Accademia de' Lincei. che egli stesso, come uno di essi, e dalle cose dette da lui si argomenta quanto la stimasse, e particolarmente, che concetto avesse

dell' immortale Galileo. E così resta sossenta anche per questo capo, che Alessandro Tassoni era del Ruolo de' Lincei, dal quale pretende levarnelo il Signor Cosmopolita, con maledicenze, con argomenti apparenti, e negativi, e con molte sue mal fondate, e suttili conghietture.

Ne poi il Tassoni era allora tenuto per un Filosofo, e Critico volgare, come per disprezzo lo nomina ora il Nevello Lineco Riminese: ma il suo Libro de' Pensieri era letto, e stimato dagli uomini grandi, e dotti, e per cento testimonianze, che potrei addurre senta solo per ultimo un principio di lettera, che è la xiv. sra Paseassi Grosippi Paradoxa literaria, cioè del samoso Gaspare Scioppio scritta da Milano il primo di Maggio del 1628. al Tassoni me desimo in questi sensi: Alexandro Tassonio Philosopho praeclarissimo. Narro tibi, amicorum earissime. Magna cum voluptate tuorum Problematum librum subinde manibus verso, deque ingenio tuo sie variarum disciplinarum scientia exculto, atque polito, o limato judicio aetati nostrae gratulor. In primis autem me extrema libri illius tui pars oblestat, qua nostrorum temporum ingenia cum Graccerum, o Romanorum praestantissimo quoque contendis, quaque laude alteri alteros superent, dissintic disputas O'e.



## LETTERA

DI

#### CIRIACO SINCERO MODENESE

AL SIGNOR

#### SIMONE COSMOPOLITA.

Dentem caninum retundit solidissima veritas.
S. Aug. de Trin. L. 2. in Proem.

#### MODENA li 3. Giugno 1746.



Ravo: E viva il Signor Cosmopolita. Egli nella Continuazione delle Novelle Letterarie sotto il num. xvi. Firenze 22. Aprile 1746. e sotto la solita data di Rimino esce in campo con una nuova pruova, colla quale pretende di disendere il Signor Bianchi trascrivendo un articolo delle Prescrizioni Lincee già riferito dal Signor Vandelli alla pag. 19. delle lue Considerazioni, le quali, come più volte s'è detto, erano ssuggite alle gran-

dissime diligenze Planchiane: negando poscia d'aver in esso articolo riconosciuto espressi tre sorte di Accademici Lincei, come a dire Accademici Lincei Onorari, Associati, ed Allievi. In quesso paragraso, dic'egli, come ognun vede per ninn conto non si se sa mai menzione d'Accademici Lincei Onorari, Associati, ed Allievi. Questa idea del Signor Vandelli è tolta dall' Accademia di Parigi, e da quella dell'Istituto di Bologna, dove se trovano queste tre manere d'Accademici, ma tra Lincei, nè dalle loro Prescrizioni, nè da alcuno, che abbia mai parlato di quella Accademia si pud vicavare argomento alcuno, che sossi fosse divisi in tre Classi ec. Se il Signor Cosmopolisa sosse stato un

63 poco più fedele nel riferire non un folo, ma i due articoli delle Preserizioni Lincee, che a pag. 19. si citano dal Signor Vandelli, avrebbe veduta più chiara la semplice distinzione de' Lincei. Ne ha egli portato un solo tralasciando l'altro per avere il comodo, e la materia di fatvi sopra quel bel comento, che ora esaminiamo. Io vi leggo pure in queste Preferizioni Lincee i feguenti fentimenti. " In oltre il giorno xvii. del mefe , di Agosto si dee pasare allegramente, e con istimolo agli Studi dai Lincei rilvegliati che fieno, e in qualunque luogo si troveranno in memoria dell' Istituzione Filosofica, col ripensare quanto fruttuoso, e ricco fia passato l'anno, e che cosa fatto si sia, e quale negletta? equanto tempo fi fia perduto da riacquistarsi nell' anno seguente? Così pure debbono valorosamente accingersi per rifarsi di ciò. In tanto gra-, ta, e gioconda farà la rimembranza del Principio dell' Accademia. dell' Istituto Linceo, degli Associati, e delle fatiche, che avran-, no tollerate, repetendole seco stessi nell' animo con alquanto dolce , ricordanza, Ma perche mai il Signor Cosmopolita non trovasse da ridirvi fopra, ecco tutti e due gli Articoli trascritti dalle pag. 54. e 55. delle dette Prescrizioni = Dies praeterea xvii. Augusti mensis LYNCEIS . ubicamque locorum fuerint cum Institutionis Philosophicae memoria hilariter, O' cum stimulo ad studia excitatis transigenda est; recolendumque animo quam fructu dives elapfus fit annus? Quid actum, quid neglectum? Quantum temporis ammiffum, quod sequenti recuperandum sit? Sic quidem, ut ad id reficiendum animose accingantur : prata interim . ad jucanda EXORDIL INSTITUTIONIS . SOCIO-RUM . laborumque , quos exantlaverint , animo fecum repetendorum dulcicula recordatione.

Finalmente degli altri Accademici, qualunque sieno, quando ngià faranno stati scritti fra Lincei, nè si registrino, nè prendano il nome da quelli; non farà però in alcua modo difdetto d' interveni-1, re amichevolmente alle difertazioni loro, e ai loro Colloquii: Anzi farà lecito di chiamare scambievolmente gli Accademici di que-, sta forta, ovvero studiosi ai propri Licei (erano i Licei certe case de' Lincei deputate per la comodità de Colloquii, e particolarmente per gli negozi de' studi, e delle offervazioni naturali) e introdurre quelli con altri amici alle esercitazioni letterarie, che sempre illustreranno -, con pacata e famigliare difertazione, e così piuttofto con soda doty trina, che con alterezze di lingua, e con parlare fiorito, e con , ostentazione, che a nulla serve. Ma se in queste esercitazioni tro-, veranno alcun uomo dotto, valoroso, e per esperienza approvato, , ed idoneo agl' Istituti, e Studi de' Lincei, con Lettere scritte al ,, Principe descriveranno le sue doti, ed i saggi di lui, acciocche per " la proposizione solita mandarsi avanti, se parerà al Principe, e al Confesso, per Decreto verrà ascritto tra Lincei.

Alierum denique quorumcumque Academicorum, ubi jam inter Lyn-

ceos scripti fuerint , nec albo inscribantur , nec ab ils nomen sumant , querum tamen dissertationibus, & colloquiis amice intervenire nequaquam impermission esto: QUIN ISTIUSMODI ACADEMICOS SEU STUDIOSOS, INVIGEM AD SUA LYCEA ADVOCARE, EOS-QUE CUM ALIIS AMICIS AD LITERARIAS EXERCITA-TIONES INTROMITTERE LICEBIT, quas pacata femper, O' familiari dissertatione, ac rei ipsiusmet demonstrandae, sideli libentius enucleatione, quam multistrepera, O clamofa altercatione, atque ita folida potius, quam superbientis linguae interdicendum comptis fosculis O oftentatione nibil profuturum composita doctrina celebrabunt. In bifee autem exercitationibus SIQUEM GNARUM, STRENUUM, ET EXPERIMENTIS PROBATUM LYNCEORUM INSTI-TUTIS, ET STUDIIS IDONEUM CENSUERINT, listeris ad Principem exaratis, illius dotes, & specimen describent, ut si per propositionem praegredi solitam Principi, & Consessui ex consulto vi-

debitur . Lynceis adscribatur .

Il Fabbro nello stendere le Prescrizioni dell' Accademia de' Lincei. quando ha voluto nominare gli stessi Accademici Lincei, chiamati dal Signor Vandelli del primo ordine, cioè Onorari, si è servito per sette volte del vocabolo Collega come Primo, alla pag. 52. inde in Collegarum amore ponit. Secondo, lin. 27. Satis quoque ampla, & spaciosa ex Collegarum non folum coram vel alternis fibi ad invicem feribendi consuetudine. Terzo, lin. 35. Si item ad Collegas privatim scribant. Quarto, pag. 52. lin. 1. Quo ad Collegas vero. Quinto, lin. 7. Singuli porro ad fingulos Collegas, ad minimum semel in anno, idque circa zvii. Augusti Mensis diem ( quo anno falutis civiociti. Academia a Principe Federico Caesio inflituta est ) gratulationis . O studiorum institutionis ergo epistolium amandabunt. Selto, pag. 54. lin. 14. Opportune tamen, O occasio, O compositio Collegis significantur. Settimo, pag. 56. lin 17. Demum fi contineat aliquem ex Collegis vitam cum morte commutare. Ma quando ha voluto nominare gli Accademici Affociati, o quelli del fecond' ordine, si è servito della voce SOCIUS. Vocabolo di fignificato diverso da quello di COLLEGA, come alla pag. 54. lin. 44. Grata interim, ac jucunda Exordii, Institutionis, SOCIORUM &c. Che il fignificato del vocabolo Collega fosse diverso da quello di Socio lo spiega Cicerone assai chiaro nella Verrina seconda num. 44. così. Qui fe non Timarchidis, fed ipfius Verris Collegam, & Socium effe, Compagno nel Maestrato, o nello stesso ufficio; laddove Socio si usa in un significato più generale, come di Consorte nel bene, o nel male, e di Alleato: Socius cum altero societatem coivit, O aliquid cum alio communiter possidet, aut pari opera, O' consilio curat. Noltenii Lexicon.v. Comer pag. 510. fopra di che si vegga Paolo Manuzio nella terza Divinazione contro di Verre, dove spiega tre sorte di Associati = Fuere enim sociorum tria genera, velligales, stipendiarii, come raccoglie egli

stesso da Cicerone nel lib. 4. contro di Verre = Collegae qui una le-811. diffe Varrone nel quinto libro della lingua Latina. Ma Alexander ab Alexandro lib. 3. cap. 3. Genial. dier. = Is vero qui Conful dictus , designatusque suerat , antequam Magistratum iniret , Collegam fibi faepe nominabat, quod e republica videbatur: ut positis simultatibus, una mente, consilio, ac virtute, nec foedo certamine, O' per difsidium, quod prava ambitio solet, respublica ageretur, utque ex voluntate sua Consul quam maxime appeteret, Collegam haberet. Nonnunquam Senatus Collegam dixit. Saepius vero ipfis comitiis duo fuere creati Consules communi studio, votoque. Erant ergo Romae bini Consules potestate pari Oc. In tanto che il saggio Lettore applica questa parità, si passerà a mostrare la terza spezie, che è quella degli Allievi, o sia del terzo Ordine, che viene espressa assai chiaramente, e in termini precisi in tutto l'articolo, che comincia Aliorum denique Academicorum Oc. trascritto di sopra, e particolarmente con quelle parole Quin istiusmodi Academicos seu studiosos, invicem ad sua Lycea advocare, eofque cum aliis amicis ad litterarias exercitationes intromittere licebit con tutto il resto che siegue. Nè sussiste, che il Signor Vandelli abbia tolto questa idea dall' Accademia di Parigi, la quale considera i suoi Accadomici sotto di altro aspetto, e divisione. Poiche l' Accademia delle Scienze di Parigi è compresa sotto di queste tre classi cioè di Membri Onorari, di Pensionari, di Associati liberi, e di Associati Forestieri, di Veterani, e di Aggiunti soprannumerari, e di Pitsori, e Disegnatori, che sono tutt' altra cosa, e diversa dall' Accademia Lincea, come ognun vede.

Avendo mostrato che il vocabolo di Collega è diverso da quello di Affociato, e venendo ora al paragone, e a riconoscere chi sia quegli, che ha traveduto, foffrirà il Signor Cosmopolita, che si addossino a lui stesso quelle espressioni, che egli malamente addatta agli altri, quando a dir vero sono tutte nate, e fatte pel suo dosso. Il Cardano dunque ha fatto quel libro affai groffo intitolato. De utilitate ex adversis capienda, e qui appunto siamo nel caso di appicarci la giunta, che si merita, mostrandogli, che dal male di non intendere il latino ne può venire talora al Signor Cosmopolita, che la vuol fare da Letterato estemporaneo, lo svantaggio di essere reputato un cattivo Loico, che è una cosa peggiore ancora, che il non saper bene la Gramatica, e che per conseguenza gli abbagli presi in questo luogo dal Signor Cosmopolita confermano in suo prò il mio sentimento. Egli è dunque il Signor Cosmopolita quegli, che ha travveduto, o che ad occhi aperti non ha voluto vedere ciò, che realmente è espresso nel detto articolo in termini equivalenti di Accademici Onorari, Associati, ed Allievi.

Il Galileo certamente ebbe l'onore d'effere ascritto nel numero degli Accademici Lincei Onorari in Roma nell'anno 1611, come altrove è stato dimostrato; ma sta descritto parimente nella Vita dello stesso Gali-

Galileo cavata dai Fassi consolari dell' Accademia Fiorentina, la quale stampata si legge nel principio delle sue opere, che egli di poi su
anche Accademico della Crusca come segue = Fino la nostra Lingua
Fossana ha avuto il bel pregio di essere stata arricchita dal Galileo colle sue opere immortali, cetate tutte per tesso di lingua nel Vocabolario
dell' Accademia della Crusca, nella quale EGLI FU DESCRIFTO
vedendosi ancora tralle immagini de suo più illustri Accademici.

Quei, che di nuova luce il Ciel fe bello, D'Astri nuovi ammirabile immortale Discopritor novello:

Quei, che vold su gli altrui voli, e seo
Del ver giudice il guardo, e coi Pianeti
Commerci ebbe segreti.

Filic. Canz.

Nel Diario di quest' Accademia tenuto diligentemente da Benedetto Bummatci suo Segretario, si legge un Partito del giorno 2. di Giugno 1644, pel quale i' ordina per comando dell' Arcionosso, si sargio si funerale a quattro desunti Accademici, primo de quali è serito il. Gatileo 3: in seguito di cui è Monsganore Francesco Venturi, il nostro Semator Lotenzo Franceschi, e il Conte Pietro de Bandi ecc. E sinalmente non è piccola gloria dell' Accademia Fiorentina l' aver avuto il Galiko per Consolo, e novo de suoi discepoli, come dalla sua Vita se riscontra nella medesima dignità viscatui, i quali, siccome le Muse d'Apollo, omorano di bella vorona il Toscano Parnaso,

" > E quel favio gentil, che tutto seppe. " 201 6000.

9

- 大田島

1. 1.5 W

Dunque da tutto questo risulta, che l'esser Accademico Linevo non rescludeva d'esser ascritto ancora in altre Accademie, ma sou lo si proibiva il sar uso del nome d'altre Accademie. Così rispetto al Tassoni nelle Lettere antecedenti e stato chiaramente dimostrato che egli era ascritto nel ruolo degli Accademici della Crusca, e in quello degli Umoristi di Roma, onde per tal motivo non ripugna, che egli non potesse ancora esser nel numero de Linesi Associati, come sempre si andera ripetendo esservi stato inserito dal Signor Muratori, e dal Signor Vandelli con più sondate conshietture di quello abbia avuto il Signor Bianchi di levarnelo col solo, e semplice suo argomento negativo, o prova sormata in quella sua appendice latina, che poco, anzi nulla conchiude in Loica.

Ma come mai si farebbero potuto mandare ad esserto le grandiosi, e nobili idee del Principe Federico Cesi, se l'Accademia Lincea sossili composta, e ristretta ad un sol ordine di Accademic Lincei? Giacinto Gimma l'intende molto diversamente dal Signor Bianchi, e dal Signor Cosmopolita, il quale parlando in questo proposito dell'Accademia Lincea nel Tom. 2. dell'Idea dell'Isloria Letteraria dell'Isla cap, xxxviin ove tratta delle Accademie Sperimentali di Fig.

£ 3

loloha

losofia Naturale di Europa, soggiugne in proposito di questa col darne

anch' egli una breve Notizia.

"L' Accademia de' Lincei fu in Roma instituita dal Principe Fe-, derico Cesi, che intendeva fondare simili adunanze in tutte le Re-" gioni del Mondo, e spezialmente nell'Africa, e nell'Indie, per introdurre un comerzio letterario in tutte le Nazioni, e parteciparsi agli Europei le produzioni naturali di ogni luogo straniero; e di ciò ne dà la memoria l'Accademia d'Inghilterra leggendosi ne' suoi Filosofici Atti della Regia Società (Ann. 1668. pag. 108.) ove tratta di alcuni libri filosofici, e curiosi, che doveansi di breve stampare = Narratio de Fundatione Lyncaeorum Italicae Academiae, eorumque proposito, & Statutis: quorum caput est Princeps Cesi, qui simul intendit fundare talia Collegia Philosophica in omnibus Orbis regionibus, praecipue in Africa, & America, ut illorum auxilio addifci poffint nguaevis notandae productiones Naturae in istis Regionibus obviae: Autor adhuc Anonymus. Furono Lincei Galileo Galilei, Giovambatista Porta, Mario Guiducci, Giuseppe Fabbro, D. Fabio Colonna, Francesco Stelluti, Nicolo Antonio Stelliola, e molti altri, che portavano scolpita nello Smeraldo la Lince ( senza l'indicazione del nome inciso). Lo stesso Colonna su Vice Principe in Napoli della medefima Accademia, come afferma lo Stelluti nelle ofservazioni a Persio (cart. 73.) e così in altre Città, e Regni si elegevano i Vice Principi, come ora l'Arcadia di Roma elegge i Procustodi delle Colonie. Il Principe Cest su il primo, che trovo. ed offervo una mezzana natura tra le piante, e minerali, e ne doveva trattare ne' suoi libri de' Metallofiti, così da lui detti, e ciò narra Gio: Fabbro nelle note alla Storia del Meffico, riferito da Filippo Giacomo Sacsio nell' Effemeridi di Germania degli Accademici Curiosi della Natura (tom. 1. observ. 131.), e scrisse il Tassoni , ( Pensieri lib. 10, cap. 5. ) che il medesimo Cesi fece descrivere le virtù, e qualità di molte erbe, e piante portate dagli Antipodi, , come di lui scriveremo ancora verso il fine del cap. 48. Che sia , poi stata fondata questa Accademia almeno verso il fine del Secolo , xv1. possiamo dall' età degli Accademici argomentarlo; poiche morì " Giovambatista Porta d'anni settanta nel 1615., come dice Lorenzo 5, Crasso negli Elogi. Nacque il Galileo nel 1565., e di anni settan-, ta nel 1635. a' 22. di Giugno abjurò la sua opinione del moto della , Terra, e ciò narra Scipio Glarcano, o sia il P. Ventimiglia ( Gril-, laja, Grillo 45.) Fabio Colonna nel 1592. stampo la Storia delle 2. Piante, e di alcuni Pesci; e lo Stelluti nel 1613, scrisse al Principe , Cefi, a cui inviò un Madrigale per un opera del Galileo, e nel 1630. , stampo il suo Persio. Il Guiducci Consolo dell' Accademia Fiorenti-" na altra lettera gliscrisse nel 1617., e si legge tra le altre del Bulison. , Fanno poi menzione di questa Accademia non solo i riferiti Accade " mici

" demici d'Inghilterra nel loro fecondo anno, cioè nel 1666., ma altri ancora, e gli Accademici Fiorensini riferiscono, che nel 1605. , (notiz. Letter. Fiorentin, cart. 347. ) nacque il Marchese Vincenzo " Capponi di Firenze, che udi poi dal Galileo la Geometria, e stando in Roma intervenne nell' Accademia de' Lincei . Nel 1621. Claudio Acchillini Bolognese con lettera de' 22. di Dicembre riceve l'anello Linceo inviatogli da Giovan Fabbro per parte del Prinn cipe dell' Accademia, D. Virginio Cefarini, e degli altri Accademi-, ci, tra' quali fu aggregato, a cui rispose con due lettere, che si leggono nella Raccolta delle altre sue. Dall'osservazione degli an-, ni, che abbiam riferito essendo prima dell'anno 1652, in cui fu , fondata quella de' Curiosi di Natura di Germania, che è stata la più antica dell'altre, si cava apertamente l'antichità di quella de Lincei, e fe il Porta, che era Accademico morì nel 1615, si vede che mori da Accademico Linceo quarant'anni prima che si fondasse " quella de' Curiosi di Germania. Fiorivano pure i Lincei in tempo , di Gregorio Leti, che nell' Italia Regnante da lui stampata nel 1676. ( part. 3. lib. 1. cap. 72.) descrisse le Accademie in cui su presente.

numerandovi la stessa de Lincei. =

Si persuade poi il Signor Simone Cosmopolica con questo suo universale soprannome di poter insegnare à tutto il Mondo, quando nemmeno è capace d'illustrare le cose della sua Patria, da lui più volte disprezzata, allegando per forma di scherno, che i Signori Letterati Modenesi sieno Filopatridi, nutrendo fors'egli un sentimento contrario a quello dell' Ecclefiastico cap. 44. vers. 1. Laudemus viros gloriasos. Of parentes nostros in generatione sua. Multam Gloriam fecit Dominus Magnificantia sua a seculo. Sentiamo di grazia le sue obbliganti perfuafioni, o se egli piuttosto col disprezzo degli altri cedesse troppo alla pinautia. Ma dico che farebbero più onore alla loro Patria, se in pece di prendersela tanto, come fanno, pel Castelvetro, che era un Gramatico sofistico, e di non troppa sana dottrina, anzi eretico, se crediamo a Monsignor Fontanini; e pel Tassoni, che era un Poesa secentista, e un Critico mordacissimo, ma volgare; illustrassero le opere di Carlo Sigoni, e del Cardinal Sadoletto, loro valorofi Cittadini, i quali furono veramente autori dotti, ed eleganti, che s'avrebbero potuti chiamare uomini Lincei del suo tempo, e non il Tassoni, il quale con tutta la sua mordace, e volgar Critica, si può dire che avesse occhi più di Talpa; che di Lince, e per questa ragione non amo che la volgare, e rancida filosofia; e nelle cose di lettere umane biasimo all'eccesso Omero, e il Petrarca, e lodo strabocchevolmente il mestiero del Boja, per eni su nos tato dall' Eritreo, e da altri eruditi del fuo tempo, e per cui è molto verisimile, che egli non avesse mai luogo nel nobilissimo Consesso degli Aceademici Lincei, non composto, che di Filosofi sublimi, e di gente d'erudizione soda, ed elegante. = Ho voluto trascrivere tutto di pianta F 4

quest' articolo, perchè il saggio Lettore venga meco anch'egli sacendo fopra di esso le sue riflessioni, e vegga se il Signor Cosmopolita sia un prudente, umile, e modestissimo, o piuttosto un volgare, e mordacisfimo critico; che se la prende audacemente con tutti, che vede i bruscoli negli occhi degli altri, e non conosce le travi, e i travicelli, e le travegole, che ha ne fuoi, come in un simile proposito dice ad un sue amico letterato, e focio il dottissimo Signor Gori nella terza delle sue lettere Critiche; e perchè ancora consideri, come egli parli degli autori già morti, di qual morale egli stesso sia proveduto, e se sia un letterato simile, similissimo ad un suo amico collegato, il quale predica agli altri: Che il vero letterato deve effere umile, modefio, civile, pieno di stima, di amore, e di riverenza verso di tutti gli altri eruditi. e non deve disdegnare anche di abbassarsi agl'infimi, quando da essi imparar possa qualche cosa. Così trovo riferito nella settima delle sopraccitate lettere critiche a pag. 89. e 90. Ma di grazia senta anche Il restante, che il dottissimo autore a guisa di un Pittore con un sol penello ha delineato due ritratti. Tutti per altro fanno in che alta grado egli possega queste maravigliose doti, quanto poco egli stimi se stesso, quanto bassamente senta, e parli di se, e delle sue erudite futiche, e quanto egli ami, ed onori, non dirò folamente i fuoi amici, ma ancora gli Esteri, quanto si creda capace di errare, e quanto abbia in buon grado, che con graziosa maniera gli sieno mostrati gli errori, che ha patentemente commessi nelle sue opere, e con quanto senne , rifpetto , e civiltà critichi quelle degli altri. Sin qui il Signor Gori ha descritto per afferzione del Signor Lami Novellista Fiorentino, quale dovrebbe effere egli stesso, ed il suo Collega Signor Cosmopolita avendo anch' egli una gran parte nel riempire; non fo fe dica di Novelle, o di Satire i fogli del Signor Lami. Quanto por e l' uno, e l'altro pongano in pratica i fuddetti infegnamenti, chiunque legge le loro opere lo può giudicare. In tanto passiamo a vedere ed esaminare il saggio, che abbiamo tra le mani intorno al Castelvetro. ed al Taffoni, due famolissimi ingegni Modenesi.

Rispetto poi al Castelvetro basta solo leggere queghi autori, che hanno avuto bisogno di servirsi delle sue opere, che anche tosto si scorgerà, che i veri Letterati tanto Italiani, che Oltramontani hanno sempre avuto una stima grande del Castelvetro, e della sua retta Critica, e sra le autorità di moltissimi, che potrei addurre in prova di questo detto, mi restringerò a quello, che di lui ne dice il Dottissimo Vincenzo Gravina nel suo trattato della Ragion Poetica lib. z. S. II. ove parla della Rima. Restando a noi di tanti Latini l'immagine del Faleucio, e del Sassico, dell' Asclepiadeo, e del Jambo (come ossero il Varrone della Lingua Italiana Lodovico Castelvetro). E più sotto al S. IV. del libro di Dante della volgar eloquenza. Dobbiamo a Dante restituirlo, contro il parere del Varshi, e del sue Ercolano, dove ha egli

egli voluto pigliar briga col Casselvetro PRINCIPE de CRITICI, per sostener le parti del Caro, capo della coltissima, in que tempi, lesteratura di Corte.

Della tacia poi di Gramatico Sofistico, che dal Signor Simone Cosmopolita viene data al nostro Castelvetro, senza addurre alcuna fondata ragione, egli è in questo al suo solito soprammodo liberale. Poiche a giudizio di tanti uomini dotti il Castelvetro nelle suc Critiche procede sempre con argomenti sodi, ed inconcussi, e con prove fondatissime, e chiare, e che altro forse di Sofistico non hanno in fe, se non che a lui non vadano a genio pel pessimo gusto che ha nelle scienze, quantunque anche gli argomenti sossero ottimi, e giusti, o perchè non intendendoli, o facendo vista di non intenderli. li disapprova. Ma per chiarirlo, se mai fia possibile, passiamo a fentire il giudizio dato da uomini grandi sopra di qualche d' una delle sue opere gramaticali, come in particolare della Giunta del Castelvetro alle Prose del Bembo; fra gli altri sciegliero la Lettera del Signor Abate Girolamo Tartarotti stampata fra gli Opuscoli Scieneifici, e Filologici del Padre D. Angelo Calogerà, ove in più luoghi difende, il Castelvetro, e particolarmente sotto il num. x 1v. pag. 266. e 267. = XIV. Quanto poi al pregio della Giunta Castelvetrica si , strabocchevolmente lacerata, e conculcata dal nostro Autore; se , vivo e' fosse, vorrei pregarlo ad avermi per iscusato, s' io mi tre-, vassi più disposto a soscrivermi al giudicio, che ne da Benedetto Buommattei nella Dedicatoria de' suoi libri della Lingua Toscana "al Granduca Ferdinando II. che al fuo. Ecco le parole del Buoma mattei: La Lingua, che ne' migliori paesi della Toscana volgarmente si parla, e dalle più celebri Nazioni d' Italia quasi comunemente si scrive. & stata in vari tempi da molti valentuomini sott' ordinati capi con gran diligenza ridotta, e con regole certe non infruttuo samente insegnata. Di questi, benchè tutti sien da me, come si conviene stimati, tre in particolare con ammirazione riverisco: il Cardinal BEMBO. I AUTOR della GIUNTA (ch' à LODOVICO CASTELVETRO) e'il Cavalier SALVIATI. Perche vedendo, che effi con le discordie loro formano, e producono una quasi certa scienza di facoltà così nobile; ho talora pensato meco medesimo, ch' e' potrebbon dirsi per via di comparazione i veri elementi delle regole della nostra Lingua. Tanto più se consideriamo la dolce eloquenza del BEMBO, significata spesse volte per l'acqua ; se la purità dello stile del SALVIATI. qualità ricercata nell' aria , e se le sottigliezze di quel , che compose la GIUNTA, proprietà come sanno tutti del suoco. ,; S' arrossica " Monfignor Fontanini, che uno Scrittore, il quale, come l' opere , sue attestano, ben molto più di lui intendeva la materia della Lin-, gua Volgare, dia titolo di terzo elemento delle regole della nostra Lingua ad un Autore cotanto da lui avvilito, e disprezzato. Non

Non lascierò anch' io d'aggiugnere a consusione del Signor Simone nostro, che si diletta tanto delle Critiche del Fontanini, perchè sono lavorate nel gusto della maledicenza, che tanto a lui piace, e perchè sono piene ceppe d'astio, e di que' sossimi, che accusa nel

Castelvetro; e ciò non per altro, se ul que sonni, che actua nei fissico Gramatissa senza Logica, e senza que sondamenti, che sono necessarj negli ottimi studi, voglio dire senza i primi rudimenti del-

le Gramatiche, che pretende insegnare a tutti.

Ora poiche il Signor Cosmopolita mostra di creder più a Monsignor Fontanini, che al Signor Muratori, il quale ha distesa la Vita del Caltelvetro, e difeso ancora la medesima con quel sensatissimo Primo Esame stampato contro le censure Fontaniniane aggiunte per modo di comenti, e di Annotazioni al libro intitolato dell' Eloquenza Italiana impresso in Roma nel 1736. in 4., e in Venezia nel 1737. presfo Simon Occhi dopo la morte dell' Autore seguita in Roma li 17. Aprile dello stesso anno. Al qual Esame sin ora non è stata data alcuna risposta, e nemmeno agli altri tre, del Signor Dottor Giovannandrea Barotti, del Signor Marchese Scipione Maffei, e del Signor Abate Anonimo, che tutti quattro giungono a formare un tomo in quarto stampato da Simone Occhi colla finta data di Roveredo nel 1729. A questi Esami s'aggiunga la dottissima Lettera del Signor Abate Girolamo Tartarotti sopraccennata intorno all' Eleguenza Italiana di Monsienor Fontanini ec, stampata nel Tomo xxIII. della Raccolta d'Opuscoli Scientifici . e Filologici del P. D. Angelo Calogerà da pag. 225. sino a pag. 291. Onde converrà al Signor Cosmopolita, se vuol sostenere le false, e mal fondate accule del Fontanini, di rispondere prima ai suddetti Esami, e Lettera in quelle parti, che riguardano il Caltelvetro, che forse poi vedrà comparire qualche altro Esame in cui si penserà di consutare maggiormente le animolità Fontaniniane, e Planchiane insieme col valersi di un libro, che su trovato dal Signor Vandelli dopo che su stampato il detto primo Esame intitolato, Indicis Librorum expurgandorum, in Audioforum gratiam confecti. Tomus primus, in quo quinquaginta auctorum libri prae ceteris desiderati emendantur per Fr. Jo: Mariam Brasichellen, Sacri Palatii Apostolici Magistrum in unum corpus redactus, & publicae commoditati aeditus. Romae ex Typographia R. Cam. Apost. MDCVII. dove dalla pag. 653. sino alla 664. si legge Ludovicus Castelvetrius Censura libri, cui tit. est POETICA DI ARISTOTILE VULGARIZATA, ET SPOSTA PER LUDO-VICO CASTELVETRO, impress. Viennae per Gasparem Sthainhofer, Anno Domini 1570., O alter. impress. Basileae ad instan. Petri de Sedabonis anno 1576, con tutte le correzioni da farsi al suddetto libro della Poetica del Castelvetro, che su esaminato con ogni esatezza, e rigore, e vengono comprese in quattro carte di un libro in ottavo, e che non possono nemmeno dirsi molte, ed alcune di esse consistono in 20% due

due o tre parole, molte altre in dover cancellare molti testi riferiti dalle Novelle del Boccaccio, come può ognuno afficurarfene facendone il confronto, e fatte tutte le prescritte correzioni viene permessa la lettura di esso per essere un libro di molta utilità, Dones corrigatur. Poiche allora quel dottiffimo Maestro del Sacro Pallazzo non seppe trovarvi quelle Eresie, che più di cento trent' anni dopo, sognandosi, ha creduto di trovarvi Monsignor Fontanini, le quali, se per vero dire, vi fossero state, il Libro sarebbe stato formalmente proibito, nè così di legieri sarebbe conceduta la licenza di tenerlo, e leggerlo Donec corrigatur. Ebbe allora Monsignor Fontanini altri fini nello stendere. que' suoi comentari, e su condotto a scrivere in tal guisa trasportatovi dal fuo impetuoso furore, e dalle troppo manifeste passioni, per cui eccittà, oltre il Signor Muratori, anche gli altri topraccitati Letterati a confutare quelle sue Annotazioni con un' altro Tomo in quarto, mostrando quanto sia diffettuoso quel suo Trattato dell' Eloquenza. Italiana. E così da non minor passione è stata dal Signor Cosmopolita, che va cercando il mal per medicina, introdotto il Castelvetro in questa controversia, che risguarda il solo Tassoni, ad oggetto unicamente di far dispiacere all' incomparabile Signor Muratori, che di questa. difesa, che si fa di lui, e del Signor Vandelli, non ne ha mai saputo nulla se non quando, e dopo che queste Lettere sono state pubblicate colle stampe. Perciò il Signor Cosmopolita pensa male, quando co' suoi falsi supposti si figura, che il Signor Muratori sia consapevole di

Ma giacchè sembra, che il Signor Cosmopolita presti più fede al Prelato Furlano, che allo stesso Signor Muratori, non abbia egli dunque il dispiacere di sentire com' abbia parlato non meno del Gastelvetro, che del Taffoni in tempo, che Monsignor Fontanini non era ancora entrato a trattare massime di Governo, e di controversie di Stati, e che scriveva con schiettezza, e senza sospetto di parzialità. Ecco dunque uno squarcio di Lettera del Signor Giusto Fontanini, che scrisse da Roma li 10. d'Agosto 1698. al Signor Appostolo Zeno intorno al pubblicare le Annotazioni fopra il Vocabolario degli Accademici della Crusca, creduta allora opera postuma di Alessandro Tassoni, come fece in Venezia nello stesso anno in un tomo in foglio appresso Marino Rossetti. Era egli (il Tassoni) a maraviglia versato in conqscere le proprietà della Lingua, e i modi di dire usati dai primi maestri, di che se ne pud aver saggio dalle censure, le quali per esercizio d' ingegno fece egli al Petrarca ripiene delle più culte bellezze del nostro idioma, o sia nella frase, o nella maniera di esprimere i concetti, o pure negli adagii, e ne' sali, che a bello studio vi è andato seminando; e perciò meritamente da Carlo Dati nell' eruditissima Presazione alle Prose Fiorentine egli vien collocato nel numero di quelli, che regolarono; ed illustrarono la Favella Toscana. Ho detto, che sece quelle censure per-

5. 9. 9 C. S. 3

efercizio il ingegno, non effendo ciedibile, che egli volesse abbattere il Petrarca dal polto in che è presso i Letterati, bensì mostrare il bello de quel grand' nomo, separato dai nei prodotti dall' età pinttofto, in cui ville, che dal Poeta; e ciò dallo stesso Tassone fu protestato in fronte alle fue Considerazioni, e ne diede un motto anche Monsignor Jacopo Filippol Tommasini nel cap. o. del Petrarea redivivo, che che in contrario se ne dica l' Eritreo nella parte prima della Pinacoteca num. 110, ove gli addolla un gran delitto per aver notato il Petrarca, ed Omero, come se le: persone erudite fossero tenute a giurare in verba magistri, e sosse un peccato contro tutte le leggi delle dodici Tavole ridurre sotto a uno spassio. nato esame pli altrui componimenti. Son noti i rumori, che dellarono quefte Considerazioni mentre si mosse a ribatterle il celebre Medico Aromatari. Onde poi da entrambe le parti uscirono que' libri ingegnosi, che già si sanno, non senza sospetto, che v' avesse parte Cesare Cremonino. ma poi die compimento alla lite, e quasi colophonem addidit la Tenda Rossa, Risposta di Girolamo Nomisenti ai Dialoghi di Falcidio Melampodio in Francfort 1613. il qual libro fece pensare l' Aromatari adi altro, che a replicare colle stampe. Questa Tenda è rarissima a segno tale, che ha fatto dubitare ad alcuno, se mai sia stata in rerum natura, ed to veramente non ho mai parlato con chi l'abbia veduta. Tuttavolta egli è certo, che in realtà si stampò; ma forse impeditane la pub. blicazione a gran pena qualche copia se ne sparse; conciosiacche questa Tenda fi trova presso il Signor Antonio Magliabecchi il Demetrio Falereo del nostro secolo, mentre egli la cita alla pag. 229. della Biblioteca Napolitana del Nicodemi; e anche Frate Aprofio da Ventimiglia alla facc. 163. della sua Biblioteca giura d'averla egli trovata in Venezia, e racconta minutamente la storia della sospirata Conquista, Anche Adriano Politi ne parla scrivendo al medesimo Tassoni alla face, 309. delle sue Lettere dell' edizione di Roma, ove pare, che s' infinga di non sapere ch' egli avesse ordita la medesima Tenda.

Del resto il Tassoni ebbe un Ingegno de più bizzarri del Mondo, e il Clima di Modena sua Patria seconda di elevatissimi, ed acutissimi spiriti, come si è veduto nel CASTELVETRO, e nel SIGONIO, gl'infuse temperamento servido, ed inclinato alla Critica. Nella sua gioventu servi il Cardinale Ascanio Colonna, dal quale per affari importanti su spedico in Ispagna, ed al vitorno levossi dalla sua Corte, e benche Carlo Emanuello Duca di Savoja lo chiamasse nella sua, volle dinmorare in Roma frequentando quella del Cardinale Bartolommeo Cest gran Fautore de' Letterati. In materia di Lettere cereò egli d'allentanarsi dalla strada comune, come il sa vedere il suo libro de' Pensieri, le Lodi del Boja, che recitò nell' Accademia degli Umoristi, e le Consure del Petrarca, del Boccacci, e d'Omero, benchè il giudizio ch'ei did del secondo venga approvato da Jacopo Gaddi erudito Cavalier Fiorentino nella prima parte degli Serittori pag. 94.; Non parlo del Bene nella

nella disesa dell'Anticrusca, perchè la sua su tinta di troppo siele (com' ora è quella del Novello Linceo Cosmopolita Riminese). La nuova spezie di Poema, che inventò nella Secchia Rapita raccozzando insieme l'Eroico, il Satirico, e il Comico, gli sece acquistare l'applauso UNI-VERSALE ec.

Ora dunque Signor Cosmopolita in mia vece ha risposto a Voi il Signor Giusto Fontanini, di cui ne potete leggere questo articolo. Ma non v' incresca anche di sentire lo stesso Signor Appostolo Zeno nella Lettera a chi legge, che concetto egli avesse allora del Tassoni, e tale sempre lo ha conservato. E questo lo so per attestato del Signor Vandelli, che nell' anno 1726., e 1727. lo ha praticato per dieci mesi continui in Vienna d' Austria in compagnia del Gentilissimo Signor Marchese Alsonso Fontanelli, che amendue abitavano nell' istessa Casa presso la Porta d' Italia, il Signor Appostolo nel quarto di sopra, e gli accennati due Signori in quello di sotto. Il Signor Appostolo Zeno dunque in questa Lettera, dopo aver nominato il Castelvetro, il Mazzoni, il Nisieli soggiugne del Tassoni. Uno di questi, e fuor d'ogni dubbio de più riguardevoli è stato l' Autore delle presenti Annotazioni, il cui nome, e'l cui genio han reso noto bastevolmente i molti suoi libri. che, lui vivendo, sono comparsi alla luce. Egli portato dal calore del suo ingegno, e rapito dall' amor della Verità, non ha dato orecchio a' rispetti, ove s' abbia trattato di farle render giustizia, ed ha posti all' esame rigidamente i passati, senza badare alla sama, e sulla bilancia i viventi senza temerne l'autorità. I dieci libri de suoi Pensieri diversi son tutti una missura di Critica, e l'ultimo più d'ogni altro, in cui si ferma sul paragone degl' ingegni antichi, e moderni, fa conoscere non meno quant' egli fosse versato nelle Scienze, che disappassionato nel suo giudizio. La sua Secchia Rapita ec. = Ma facciam qui punto, e facciam risovenire al Signor Simone Cosmopolita, quanto egli stesso ha scritto nella Vita del Signor Bianchi parlando del Signor Zino in questi termini a pag. 389. = Item utebatur (il Signor Giovanni Bianchi) familiarissime doctissimo Apostolo Zeno, viro in omni eruditionis genere clarissimo, atque in re nummaria praestantissimo, qui etiam nobilissimum Mufeum poffidet, O' instructiffimam Bibliothecam.

Ora dico io se è vero tutto il contesto di questo periodo tessuto in lode del Signor Zeno, altrettanto è vero che il Signor Cosmopolita è una mordacissima lingua, e che più d'una talpa acciecato viene condotto dalla sua passione a biasimare a totto il Tassoni, ove in paragone del Sigono, e del Sadoletto si è lasciato uscir dalla penna, Che s' avrebbero potuti chiamare uomini Lincei del suo tempo, e non il Tassoni, il quale con tutta la sua mordace, e volgare Critica, si può dire che avesse occhi più di Talpa, che di Lince, e per questa ragione non amò, che la volgare, e rancida silossia, e nelle cose di lettere umane

biafimo all' eccesso Omero, ed il Petrarca ec.

Quando il Signor Cosmopolita avrà soddisfatto a questo obbietto. ed accordati insieme i sentimenti di questa difesa del Signor Bianchi con quelli della Vita, o Comentario del medesimo, ove parla del dottissimo Signor Appostolo Zeno, allora poi passeremo a cercare se mancati sieno Patriotti, che illustrino i dottissimi loro Concittadini . Siena nio, e Sadoletto, e torneremo a discorrerla insieme, e ad esaminare il titolo di quel libro del Cardano De utilitate ex adversis capienda. Ma ciò forse non sarà possibile da sperare dopo la sonora milanteria, che sta segnata, proveniente dalla penna del Signor Simone nella Novella num. xxII. Firenze 3. Giugno 1746. col. 348. che se mai scrivesse, o dicesse alcuna cosa contro un qualche Autore EGLI NON SI DISDI-CE MAI, perciocche da molto tempo egli si è avvezzato a scrivere. e a parlar con la ragione, e chi opera di questa maniera non ha mesticri di DISDIRSI MAI. Oh vegga quì il Mondo fin dove, ed a qual segno giunga l'ostinazione, e tracotanza insieme del Signor Simone Cosmopolita novello Linceo Riminese!

Ma tiriam pure avanti " Ha poi torto il Signor Vandelli a dire " (pag. 17.) che la notizia de' Lincei del Signor Bianchi sia mancano, te, perchè ci mancano Filippo Salviati, e Angelo de Filiri, quando tutti e due questi Accademici si veggono riferiti all' Articolo xx. nel fine della pagina xx.i. della mentovata Notizia dicendosi: Philippus Salviatus, Philippus Pandolphinus, Josephus Nerius, Philippus Pandelphinus, Josephus Nerius, Philippus Porto, ta, Didacus, " Angelus de Filir ec. Bisogna dire che il Signor Vandelli sia di cattiva vista, che non ha veduti questi Accademici registrati in luogo per altro assai cossicuo, o che sia di cattiva megmoria, che non si è ricordato d' averli veduti, e per questa cagione

, ha accufato il Signor Bianchi d' averli tralasciati ec.

E come può dire il Signor Cosmopolita, che il Signor Vandelli sia di cattiva vista, o di cattiva memoria, che non si sia ricordato d'aver veduto che Filippo Salviati , e Angelo de Filiis sieno registrati all'articolo xx. pag. xLI. della Notizia de' Lincei, quando alla pag. 14. delle sue Considerazioni ha registrato le seguenti parole trascritte dal detto articolo xx. Praesenti articulo memoramus aliquot celebreis viros, qui in Schedis Fogelianis inter Lynceos adscribuntur, vel quod re ipfa Lyncei essent, vel quod de Lynceis optime essent meriti. Quorum tamen certo nobis non constat, an revera in Lynceorum album essent relati, inter ques in primis venit Franciscus Cardinalis Barberinus Urbani VIII. fratris filius O'c. Onde l'effere stata premessa tutta questa protesta sul dubbio, che una gran parte dei molti, che si nominano fotto il detto Articolo xx. non fossero Lincei, il Signor Vandelli gli ha confiderati come mancanti, e gli è riuscito di levare ogni dubbiezza rispetto al Cardinale Francesco Barberini, a Filippo Salviati, ad Angelo de Filiis, a Filippo Pandolfini, a Giuscope Neri, a Filesio Porta; e non dubita punto, che dagli Eruditi non se ne scoprino degli

altri da registrarsi nel Catalogo de' Lincei; ed ha poi soggiunto rispetto agli altri, de' quali non ha trovato bastevol fondamento di nominarli per Lincei, che però poteva crederfi, che alcuni di loro fossero se non Lincei Onorari, almeno del numero degli Associati in quella nobilissima Accademia, dal qual numero si torna a dire, che non si può levare Alessandro Tassoni senza fare violenza al vero, e alle conghietture fondatissime, che sempre più si sono confirmate da un capo all' altro delle presenti Lettere, non ostante tutti i vani sforzi inutila mente tentati dal Signor Cosmopolita coll' apparato de' suoi tutti ormai ribattuti, e confutati argomenti negativi.



. \_ '. 

## Ultime due Lettere

D I

## CIRIACO SINCERO MODENESE

ALSIGNOR

## SIMONE COSMOPOLITA.

Homine imperito nunquam quidquam injustius, Qui, nisi quod ipse facit, nibil rectum putat. Terent. Adelph. Act. 1. Scen. 11. Felix, qui potuit rerum cognoscere caussas. Virg. Georgic. 11. vers. 49c.

## LETTERA SETTIMA.

MODENA 15. Giugno 1746.



ON prima d' ora ho potuto rispondere alla Continuazione della Difesa del Signor Bianchi, data già nelle Novelle Letterarie Fiorentine sotto il num. xvii. Firenze 29. Aprile 1746. col. 262. e seguent., a cagione di un piccolo viaggio, che ho dovuto sare sino a Ferrara per miei particolari interessi. Ripigliando adesso il filo della controversia veggo ancora, che non mi spedirò da essa così presto, perchè la materia, che vi si ha

da trattare richiede molte ricerche, ed assassimme ristessioni. A tutta prima io m' incontro in uno strano complimento, che il Signor Cosmopolita sa al Signor Vandelli in tal guisa. In satti se a me non sosse nota la onessa del Signor Vandelli, e il suo grado di Prosessore di Ma-

tema-

tematica, io direi ch' egli avesse avuta questa premura, ma io non veelio, fareli questo torto ec. Il Signor Cosmopolita fin fotto il num. v. di queste stesse Novelle, e poco dopo il principio di questa medesima Lettera si espresse come si legge stampato alla colonna 72. Il Signor Bianchi si è maravigliato primieramente alquanto di questa maniera tenuta dal Signor Vandelli, non avendo egli mai fatta a lui cofa, che gli possa dispiacere, e non avendo nemmeno di lui cognizione alcuna. Se non per una certa curiosa Iscrizione ec. Ora qui il Signor Cosmobolita dice che non ha alcuna cognizione del Signor Vandelli, e la afferisce, che se non gli fosse nota la onestà del Signor Vandelli. Chi mai può arrivare a capire questo Autore, che in un luogo della sua Lettera dice, che non ha cognizione alcuna, e in un altro, che a lui è già nota l'onestà del Signor Vandelli? Io attribuisco tutto questo. se non a diffetto di memoria, almeno alla varietà del suo cuore. di dire ora di sì, ed ora di nò secondo che più gli torna a conto per l' impegno contratto. Egli quì diffimula un continuato carteggio. che ha tenuto per lo passato col Signor Muratori; e più lettere sono passate fra l'uno, e l'altro sopra di questa controversia, nelle quali probabilmente fara stato più volte nominato il Signor Vandelli, che ora si conosce, ed ora no secondo i quarti del Pianeta da cui è predominato il suo cervello caratterizzato in quel verso senario presso i Greci.

Tor auror airar, in heger ardeig nans . Laudare eundem, carpereque, viri est mali.

In fatti avendo egli finita la contesa su d' esso, passa ad esaminare altre cose del Signor Bianchi con la stessa Critica tenuta di sopra, e con la stessa maniera, ed esce fin dall' argomento delle sue Considerazioni, entrando ad esaminare alcune cose dette dal Signor Bianchi nella Vita di Fabio Colonna, e che è fuori della Notizia de' Lincei. Il Signor Bianchi dunque aveva detto alla pag. v. che il Colonna fece uso de Microscopi, che erano stati ritrovati dal Principe Federico Cesio, e da altri Lincei, in quel tempo con gran vantaggio della Scienza na-

turale ec.

Come, e con qual fondamento può mai dirsi, che il Signor Vandelli sia uscito suori dell' Argomento? Quando avendo egli trovato molte, e diverse memorie per accrescere la Storia dell' Accademia Lincea di Roma, non ha voluto con tale occasione tralasciare di pubblicarle, e dopo avere aggiunto sedici soggetti Lincei al numero datone dal Signor Bianchi; passa quindi a ricercare i ritrovamenti, e le scoperte fatte da essa, e insieme ad esaminare in qual tempo. e da chi veramente sieno stati inventati i Telescopi, e Microscopi. Si propose egli tre testi della Notizia de' Lincei da considerare, cioè uno a pag. xx11., il secondo a pag. xxx1., ed il terzo alle pagine xxxvIII., e perchè in oltre trovò una simile asserzione nella Vita di Fa-

gegna

di Fabio Colonna a pag. v., e per procedere con ordine l' ha portata in primo luogo, e per questo può egli dirsi, che sia uscito suori dell' argomento? É che perciò abbia commesso un grande errore? Avrà forse, il Signor Cosmopolita offervato egli puntualmente in tutto. e per tutto questa legge? Ma in questa Controversia, che cosa vi ha che fare la Vita del Castelvetro tiratavi dentro solamente per la sola abituata maledicenza contro de' vivi, e de' morti, e per malmenarlo? Stiamo dunque full' argomento de' Telescopi, e de' Microscopi. Il Signor Vandelli riferisce dunque nelle sue Considerazioni il seguente Testo tolto dalla Vita di Fabio Colonna a pag. v. Quare (dice il Signor Bianchi ) adbibitis acutioribus illis Perspicillis , seu Microscopiis, quae Principis Caesii. O aliorum Lynccorum opera tunc primum in magnum Physices adjumentum reperta suerant, ut in Lynceorum Notitia videbimus. = Cioè alla pag. xx11. con quest' altre parole = Quumque per ea tempora rumor de Telescopii usu, cujus fabrica penes Batavos erat. percrebuisset. Caesius IPSE PER SE ex Theoria, quam ex libris Portae de Perspicillis acceperat Telescopia, O Microscopia confecit, eaque multis Romae magnatibus, & siudiosis viris dono dedit. Primus has voces Telescopii, O Microscopii e Graeco sonte detortas invenit, ut instrumenta illa nominaret. O primus item usus est Microscopio ad arcana terrestria. O propinquiora detegenda, ut Galilaeus, qui per ea tempora scilicet anno CIDIDCXI. Lynceus creatus fuerat usus erat ad Caelestia, O' remotiora aperienda. = Al num. vii., ove egli da la notizia di Francesco Stelluti pag. xxxi, dice = Item in co libro Apum varias imagines, O. earum partium, quae Primus optimis Microscopiis, tunc a Linceis repertis exponit, & in Tabula, aenea variis figuris nitidissimis quidem exprimit = E alla pag. xxxvIII. num. xVII. Antonius Persius a Fabro memoratur (pag. 473.) occasione Telescopii, cui id nomen secerat Caesius, & quod ei inter primos oftendit . Oc.

Questi sono i quattro Testi, che il Signor Vandelli trascrisse con ordine dalla Vita di Fabio Colonna, e dalla Notizia de' Lincei, e siccom' egli ha dimostrato nelle sue Considerazioni con autorità, e ragioni le più convincenti, che in materia di satto addurre si possono, quanto si era proposto su di tale particolare. Così anch' io mostrerò che il Signor Cosmopolita usa qui un arte sopraffina per issuggire le difficoltà, ch' egli stesso si e fabbricate, lusingandosi, che non vi abbiano da essere Letterati retti, e disappassionati, i quali certamente prima di proferire giudizio vorranno leggere la Notizia de' Lincei, e quindi le Considerazioni del Signor Vandelli, e confornate colla insussissente Disesa, colle risposte date alla medessima da Ciriaco Sincero, e s' accorgeranno ben tosto, che il Signor Cosmopolita con franca, e mirabile lagacità, e sottile artissicio va stravolgendo i sensi o insingendosi, che non vi sieno, e tirando avanti con arditezza, co-raggiolamente, con false, e insussissente.

gegna di mostrare, che è vero, e che sta bene benissimo tutto ciò che ha scritto il Signor Bianchi nella sua Notizia de' Lincei. Quando il tutto è falso falsissimo, e insieme ingiurioso, rispetto al vero, e primiero ritrovatore del Telescopio, e Microscopio, il quale su l' immortale Galileo, come spcio di provarlo ad evidenza prima di giugnere al fine di questa Lettera. Ma per procedere con ordine, e chiarezza tornerò a riferire le parole che si leggono alla pag. xx11. = Quumque per ea tempora (CIDEDCXI.) rumor de Telescopii usu, cujus fabrica penes Batavos erat , percrebuisset . CAESIUS IPSE PER SE ex Theoria, quam ex Libris Portae de Perspicillis acceperat Telescopia. O' Microscopia confecit, eague multis Romae Magnatibus, O' Studiofis Viris dono dedit; PRIMUSQUE has voces Telescopii, & Microscopii e Gracco Fonte detortas invenit, ut Instrumenta illa nominaret, O PRIMUS item usus est Microscopio ad arcana terrestria, O propinquiora detegenda, ut Galilaeus, qui per ea tempora, scilicet anno CIDIDONI. Lynceus creatus fuerat, ufus eras ad Caelestia, & remotiora aperienda . Tutte queste espressioni stese dalla felice penna del Signor Bianchi nella Notizia de' Lincei, sono state trascritte, e fedelmente riferite dal Signor Vandelli nelle sue Considerazioni alla pag. 21., e con tutto che quelle parole CAESIUS IPSE PER SE sieno stampate con lettere majuscole, egli fa le finte di non vederle, e che in fostanza dinotano, che il Cesio medesimo da se stesso colla Teoria, che aveva appresa dai libri del Porta degli Occhiali da Naso sabbrico Telescopi, e Microscopi, e quelli dono in Roma nel 1611. a Personaggi, a Senatori, e ad uomini studiosi. E non vogliono già dire altra cosa, se non che il Principe Cesi da se solo senza l'ajuto d'alcuno fabbricò Cannocchiali, e Microscopi, che donò in Roma a Personaggi grandi, e ad altri uomini studiosi, e per valermi delle espressioni Cosmopolitane Primo inventore d' una cosa si chiama quello, che l'ha inventata tutta DA SE senza avere avuta prima alcuna dottrina da altri, e senza averla mai udita a mentovare: o pure: Si dice anche primo inventore colui, che da per se stesso fenza infegnamento veruno rinviene il modo di fare una cofa, quantunque fosse anche stata tentata da molti altri. Così l' intese Francesco Redi nella sua lettera a Paolo Falconieri intorno all' Inventore degli Occhiali da Naso, ove dice, che se il Frate Alessandro Spina non fu il primo Inventore degli Occhiali, egli per lo meno, fu quegli, che da per se stesso senza insegnamento veruno rinvenne il medo di lavorarli: e che nello ftesso tempo, nel quale ei visse, venne in luce la prima volta questa utilissima invenzione. In quella guisa appunto, che per una certa somiglianza di fortuna avvenne al NOSTRO FA MOSISSIMO GALILEO GALILEI, il quale avendo udito per fama, che da un tal Fiamingo fosse stato inventato quell' Occhiale lungo, che con Greco vocabolo chiamossi Telescopio, ne lavorò un simile colla

89

colla sola dottrina delle Refrazioni senza averlo mai veduto. Nè questa gloria dell' invenzione può essere contrastata al Galileo, se non fe dal Signor Cosmopolita, che non ha sufficiente notizia di tutta la storia di questa felice, e fortunata discoperta satta dal Galileo in ITALIA prima di qualunque altro, ed è falso falsissimo, che il Principe Cesi da per se stesso fabbricasse Telescopi, e Microscopi colla teoria, che aveva imparato dai libri del Porta de Specillis. Imperciocche il Porta nel trattato de Refractione, e nel libro ottavo, e particolarmente nel capitolo de Specillis, nel quale, o sia in alcune proposizioni di esso mostra, che gli Specchi concavi uniscono le immagini alla distanza della quarta parte del diametro, che gli Specchi convessi ingrandiscono gli oggetti, e che raccolgono i raggi solari in un. punto abbruggiando le cose combustibili; che i detti Specchi giovano, alla vista per gli Presbiti, come gli Specchi concavi ai Miopi, ma non parla in alcum luogo, nè in conto alcuno di tubi, nè di combinazioni di più lenti una con l'altra, onde non si può dire, che egli siz stato il primo ad insegnare i fondamenti di costruire e formare Cannocchiali, quando non si voglia contare l'avere forse egli il primo offervato che le lenti ingrandiscono gli oggetti, ed uniscono i raggi ad un punto, cosa però che non si può asserire di lui assolutamente, mentre nel lib. 17. cap. 21. della sua Magia naturale, dove insegna Specilla quomodo fiant, finisce d' insegnare la pratica coll'aggiugnere: Hoc modo, & magnae lentes, & Specilla VENETIIS fieri folent. Onde di quì si vede che anche il Porta era stato a scuola a Venezia per imparare a lavorare i vetri. Nella Prefazione ai Lettori che va avanti al libro della fua Magia Naturale dell' edizione fatta in Napoli nel 1589, presso Orazio Salviani in sol. sa la narrazione delle fatiche, e diligenze fatte da lui per ridurre il detto suo libro . a quella perfezione = Toto enim anno, totisque viribus majorum nostrorum monumenta pervolvi, & si quid arcani, si quid reconditi scriplissent, defloravi, dein quum Italiam, Galliam, & Hispaniam peragrafsem, bibliothecas, & doctissimos quosque adii, artifices etiam conveni, ut fi quid novi, curiofique nacti efsent, edifeerem, quae longo usu verissima, O utilissima comprobassent, agnoscerem. Urbes O viros, quos videre non contigit, crebris epistolis sollicitavi, ut reconditorum librorum exemplaria, vel fi quid haberent novi, communicarent, nam praetermissis precibus, muneribus, commutationibus, arte, & indu-Aria. Hinc universo boc tempore quicquid terrarum ubique eximium erat, aut expetendum tum librorum, tum pracflantissimarum rerum mihi comulatissime conquisitum est, ut cumulation, auctiorque naturae bacc suppellex foret. Itaque intensissimo studio, pertinacique experientia perdius, atque pernox periclitabar, quae legeram, vel audieram, vera ne essent, an falsa ne intentatum aliquid remaneret . . . . . . Nec desuere quoque labor, diligentia, & opes clarissimorum Heroum, magnamagnatum, nobilium, & dostissimorum virorum, & pracipue (quem honoris causa memoro) Illustris. & Reverendis. Cardinalis Estensis (cioè Ippolito II.) qui omnes nostro huic operi gratuitam, henignamque operum praestitecunt. Nec domi meae defuit unquam curiosorum hominum Academia, qui in his vestigandis, experiendisque collato aeve strenuam alacremque operam navarent, quique hoc opere concinando, augendoque maximo mihi suere adjumento & c.

Il Porta dopo aver dato conto delle diligenze, fatiche, e spese fatte per dare alla luce un opera compita nel capo x. del fopraccitato libro De Crystallinae Lentis effectibus, divide il capo nelle seguenti esperienze, cioè Lente convexa crystallina ignem accendere = Noctu illuminare longe crystallina lente = Lente crystallina nocte intempesta epistolas legere = Lente crystallina longingua proxima videre = Lente crystallina epistolam remotam legere = Lente crystallina idem perfectius efficere = Lente crystallina convexa imaginem in acre pendulam videre = Lente concava quam lata, & longa funt compendiose depingere = Quomodo res multiplicata videri possit. E questo è quel capo, nel quale il Porta doveva trattare della combinazione di più lenti infieme, ma nulla ne dice in questo, e meno in tutti gli altri capi del detto libro 17. E per confeguenza il Principe Cesi non poteva imparare una Teorica, che del tutto vi manca, per potere arrivare a formare il Telescopio da SE STESSO, come malamente lo ha argomentato il Signor Cosmopolita. I testi del Porta, ne' quali doveva trattare delbe combinazioni delle lenti fono stati riferiti dal Signor Vandelli nelle fue Considerazioni alle pag. 27, e 28. E quand'anche nei libri del Porta si trovasse qualche benchè oscura espressione, che indicasse avere il Porta avuta qualche idea intorno alla materia dei vetri Lenticolari. anche in tal caso l'onore dell'invenzione sempre memorabile delle lenti, e del modo di lavorarle è dovuta a Salvino d'Armato degli Armati gentiluomo Fiorentino, come il Signor Vandelli lo ha provato a pag. 29. delle sue Considerazioni, citando il Trattato De Florentinis inventis dell' erudito Signor Domenico Maria Manni, e di lui si possono leggere due Ragionamenti Accademici dell' invenzione degli Occhiali da naso stampati nel 4. tomo degli Opuscoli Scientifici del P. Caloperà da pag. 37. sino alla 131., ed un pieno Trattato del medesimo Autore. cioè Degli Occhiali da naso inventati da Salvino Armati gentiluomo Fiorentino Trattato istorico di Domenico Maria Manni Accademico Fiorentino, In Firenze 1738, nella Stamparia di Anton-Maria Albizzini in 4. Di questo mio fentimento, ostre il Signor Dottore Giovannandrea Barotti, grande Amico del Signor Vandelli, nelle erudite Annotazioni alla piacevole, ed amena opera intitolata Bertoldo ec., cioè alla pag. 21 dell' edizione di Bologna in 4. del 1736., è ancora il chiariffimo, e dottissimo Signor Marchese Scipione Maffei nelle sue Osservazioni Letterarie, che servono di continuazione al giornale de' Letterati d'Italia nel tom. 1. pag. 134. Impres. di Verona 1737. in 8., ove si esprime come segue: Sembra tener qualch' attinenza con le materie matematiche il Trattato del Signor Domenico Maria Manni nel tomo quarto (deeli Opuscoli) intorno all'invenzione degli Occhiali, in quanto pare, che questa facesse strada a quella del Cannocchiale, cui si debbono tante belle scoperte nel Cielo, e a quella del Microscopio cui si debbono tante belle offervazioni su le cose naturali. Mostra prima, come gli antichi non ebbero tale istromento, e di poi come primo Inventore non ne fu Frate Alestandro Spina Pisano, ma bensi Salvino deeli Armati Fiorentino sul fine del secolo decimo terzo ec.; cioè qualche anno prima del 1200, come si rileva dalla sopra citata lettera del Redi. Che ne' tempi di Frate Alessandro Spina venisse in luce la invenzione degli Occhiali, io ne ho un' altra particolar riprova; imperocchè tra' mici libri antichi feritti a penna, ve n'è uno intitolato Trattato di governo della famiglia di Sandro di Pipozzo di Sandro Cittadino Fiorentino fatto nel 1200, assemprato da Vanni del Busca Cittadino Fiorentino suo genero. Nel Proemio di tal Libro si fa menzione degli Occhiali, come di cosa trovata in quegli anni. , Mi truovo cosse gravoso di anni, che non , arei vallenza di leggiere, e scrivere senza vetri appellati okiali, , truovati novellamente per comoditae delli poveri veki, quando affie-, bolano del vedere , = altre prove del tempo preciso in cui surono trovati gli Occhiali le ha portate il Signor Vandelli per annotazione al piede della pag. 29. delle sue Considerazioni = Onde premesse tutte queste notizie vengo dicendo, che i vetri, co' quali si formano gli Occhiali da naso son lenti anch'essi, e il Porta su tale particolare non ha fatto altro che aggiugnere perfezione alli medesimi Occhiali, e dalle esperienze fatte da lui, e che si leggono nel capo x. del libro 17. fopra riferito non si può dedurre altra cola, se non ch'egli desse qualche forta di perfezione alle lenti ritrovate già 230, anni prima, per formar anch' egli degli Occhiali da naso, che servissero a tutte le viste. Egli è naturale cosa, e molto probabile, che il Porta già fatto Linceo, e dopo udite le discoperte fatte dal Galileo, e dopo letto il suo Nunzio Sidereo si applicasse anch' egli, benchè molto vecchio, a fabbricare de' Cannocchiali, trattandosi di materia, nella quale per le moltissime esperienze satte da lui era assai informato, e che possa anche aver feritto qualche lettera al Principe Cesi, o a qualche altro Accademico, mostrando d'aver egli gettati i semi, e i primi rudimenti di una tale discoperta nel suo libro della Magia, o negli altri due sopraccennati, e fors' anche di avere persuaso a viva voce quelli della sua radunanza; Ma il fatto è che non si legge fra i detti suoi trattati cosa alcuna fatta, e pubblicata in questo proposito, la quale chiaramente indichi formazione alcuna di Cannocchiale prima del Galileo. Il Signor Cosmopolita soggiugne poi, che il Principe Cesi su il primo, che li denominò Telescopi, e Microscopi con voci derivate dalla lingua G 4 Greca,

Greca, e primo di tutti si fervì del Microscopio a scoprire gli arcani Terrestri, e più vicini, come il Galileo, che in quel tempo, cioè del 1611., che era stato creato Linceo, se ne era servito per iscoprire le cose Celesti: quanto per se stessione false queste asserzioni del Signor Bianchi, è stato già dimostrato ad evidenza dal Signor Vandelli nelle sue Considerazioni dalla pag. 21. sino alla 26., e io qui di bel nuovo comincio a parte a parte a consutare quelle del Signor Bianchi, e a consistente quanto su ciò vigorosamente ha mostrato il Signor Vandelli.

nel citato luogo. Primieramente il Signor Cosmopolita per difendere la dottrina del Signor Bianchi dice affolutamente = Che poi il Principe Federico Cesso, Autore de' Lincei CONTEMPORANEAMENTE al Galileo fabbricasse il Cannocchiale il dice APERTAMENTE il Fabbro alla pag. 473. del tante volte mentovato Libro sopra il Recco, dove avendo detto che Giambatista Porta Linceo era stato nel suo libro de Refractionibus come il precursore alla fabbrica del Telescopio per l'attestazione anche del famoso Keplero Matematico dell' Imperatore, e che un Artefice Olandese, o Tedesco l'aveva eseguito, e che dopo il Galileo per sola udita l'aveva fabbricato in Padova, soggiugne: " Eodem Romae tempore & c. Equi prego l'erudito Lettore di riflettere alle cose premesse, e di badar bene a questa soggiunta Eodem Romae tempore (cioè del 1611.) che a bello studio si tralascia, e pure era necessario di spiegare di qual'anno si tratti, acciocchè il Lettore non resti all'oscuro a qual'anno si debba riferire quel Eodem Romae tempore; ma non tornava conto al Signor Cosmopolita di parlar chiaro in questo luogo, perchè tosto si scopriva l'inganno di due anni, che danno a lui perduta la causa su questo articolo. Ma io che studio solo di porre in chiaro la verità porterò il testo intero del Fabbro, e non così dimezzato, come lo ha riferito il Signor Avversario; e per fare questo confronto si ha avuto il comodo di vedere due edizioni del libro del Recco tutte e due in foglio stampate in Roma da Giacopo Mascardi una del 1648., e l'altra del 1651, nell'una, e nell'altra edizione le Annotazioni del Fabbro sono in data dell' anno 1628. Si è veduto lo Stelluti accademico Linceo nelle dichiarazioni al Prologo di Persio nel libro delle sue Satire, da lui tradotto, e dove spiega quel verso:

Quis expedivit Psitaco ssum Xace?

Papagallo, uccello assai noto ancorche sorchiero, venendo in queste nostre parti dall' Indie trasportato. Ve ne sono di molte spezie, e vari di
grandezza, e di colori, come si potrà vedere nel trattato, che di essi
dissamente n'ha fatto il Signor Giovanni Fabbri nostro Accademico
Lineco professore delle naturali Istorie nello Studio di Roma, e Medico,
e Semplicista di Nostro Signore nel primo tomo delle cose medicinali
Messicane, che ora vien suoi con molta satica, studio, e spesa della
nostra Accademia, quale conosciuta la notabil'utilità, e novità di dette

92

cofe, ha premuto che sieno fatte pubbliche colle stampe: e particolarmente coll'insistenza, e liberalità del nostro Eccellentissimo Signor Principe Federico Cesi Principe di S. Angelo, quale ha voluto che arrichito, & illustrato uscisse fuori per beneficio de studiosi di tali scienze consuman. do molti anni in far disegnare, O' intagliore centinara di figure nuove; O aggiugnere commentari, e note all' opera. Il Persio qui citato è stampato in Roma nel 1630. in 4. appresso Giacomo Mascardi, e dedicato al Cardinal Francesco Barberini Linceo, lo Stampatore a piede del rame ha posto per sua impresa la Lince andante dentro di una Corona Civica colla Corona Marchionale al di fopra, che è indizio manifesto che il Mascardi era lo Stampatore dell'Accademia Lincea. Si è portata questa autorità dello Stelluti non tanto per confirmare il tempo nel quale il Fabbro aveva fatte le sue Annotazioni al libro di Nardo Antonio Recco, quanto per mostrare che del 1630. era stam. pato il predetto libro nelle annotazioni come con tal fondamento è stato detto nelle Considerazioni pag. 9. lin. 9.

Ecco per tanto il paragrafo, che precede nella pag. 473. dell'edi-

zione suddetta quello, che comincia Eodem Romae tempore Oc: Joannem Baptistam Portam, primum hujus Theoriam, ac compositionem in ipsa sua naturali Magia nec non Mathematicas ipsius, ut ita dicam radices, in libello suo de Refractionibus ante 40., O plures annos ad amussim descripsisse, adeoque primum auctorem extitisse sicuti bujus, ita O aliorum mirabilium, quae sibi in Mathematicis, sive in Physicis invenit. O' ipfe agnoscit O' candide, O' libenter omnibus declarat Jo: Keplerus German. Mathem. Caefar. Primum vero diligentissimum Artificem Germanum, vel Batavum quemdam executioni dedisse, & vel casu tubum construxisse libentissime satemur. GALILAEUM DEINDE UBI PATAVII MATHEMATA PROFESSUS DE HOC IN-AUDISSET SALTEM SUA SPONTE NON VISO PRIUS TUBO SIMILEM CONSTRUXISSE, primoque & Venetiis . & Patavii a se repertum ostendisse, ut in illius libro Italico Idiomate perseripto, cui titulus il Saggiatore. Hic sane Galilaeus quicquid strepant, five obstrepent invidi non solum vix audito rumore confecit, sed eo usque perfecit, ut primus hunc Coelo Tubum inferret, O admiranda illa omnia, quae jam in proemio descrips, mortalibus cunctis patefecit.

Ora qui si dimanda conto al Signor Cosmobolita del perchè non abbia voluto vedere, nè trascrivere il testo sopra riserito del Fabbro? Lo dirò io a lui maravigliandomi della sua poca sincerità, e che ad cochi aperti, e veggenti voglia esser cicco, ed ingannare così scopertamente chi è troppo facile a fidarsi di lui, credendo sorse che nissuno voglia chiarirsi col confronto de' testi. Egli è troppo patente il mal animo, che mostra contro del Galileo, ma quello che recca maggior maraviglia si è, che il Signor Lami Novellista Fiorentino si sia unito seco a stampare, e pubblicare simili impossure, e a privare il Galileo

di quella

94

di quella gloria, che ogni onorato, e dotto Autore di sua Nazione ha sempre procurato di soltenere con tutte le forze, e con tutta la veri-

tà, e giustizia.

Dopo il testo sopra riferito seguita immediatamente quest'altro portato dal Signor Colmopolita così: Eodem Romae tempore (cioè dell' anno 1611.) Lyncecrum Princeps Illustriffimus Federicus Caesius, rumore tantum e Belgio audito, id ipsum instrumentum composuit, O' inter complures in Urbe Magnates distribuit, nomenque Telescopii excogitavit, & indidit: quod nomen etiam, cum NON MULTIS POST MENSIBUS Galilacus Romam venisset, ipsumque dictus Princeps, & Antonium Persium, Joannem Demissanum, Joannem Terrentium ...... O' me quoque coena (ut alias saepe, qui delicias nullas nisi cum litteris, O' Litteratis agnoscit) in Janiculo post Coclestia, terrestriaque nonnulla spectacula, & Philosophicas disceptationes excepisset, in ipsissimo hujus Instrumenti usu pluvies repetiit, O ita omnibus placuit, acceptumque fuit , ut deinde per Urbem , orbemque passim increbuerit . Sara bene , per maggior chiarezza di quanto si controverte, l'aggiugnere ancora la continuazione del fuddetto testo del Fabbro, che seguita dopo la parola increbuerit. Ab hoc nobis alterum Microscopium appellare visum fuit, per quod minutissima animalcula, O non ea quae visum plane subterfugiunt accutissime cernuntur; ILLO (Telescopio) quidem omnis generis remotissima, HOC (Microscopio) vero minutissima quaeque perspicimus, sed maxime propingua, quod quidem a GALILAEO IN ITALIA CONFECTUM, & ab eodemmet etiam anno proxime elapso (1624) in Urbem allatum, nunquam tamen ita diligenter ellaborari ab ullis artificum manibus vel IPSIUS, vel COLLEGARUM justu potuit, quam ab istis Germanis, qui sedulam in hoc nobis operam prestitere, nec pauca hujusmodi Microscopia, quae Urbem totam in admirationem pertraxerunt, elaborata nobis exibuerunt.

Non voglio tralasciare di riferire in questo proposito anche il sentimento dello Stelluto a pag. 27. nell'annotazione al verso Non secus ac! fi. oculo Oc. della Satira prima di Persio tradotto. Parli di lui (del Porta) il Telescopio, col quale farò qui punto molto a proposito, trattandost del vedere, strumento di tanta utilità, come a ciascuno è ben noto, quale ha avuto pur le sue radici nella sopradetta opera di questo Autore dal libro ottavo de Specillis, e la sua compositione in pratica dal libro 17. della Magia naturale, data in luce l'una e l'altra trenta : anni prima che gli Olandesi fabbrica sero detti strumenti, come ben conosee il Matematico Keplero, e ne serive al Signor GALILEO GALI-LEI nostro Accademico Linceo, quale diede poi perfezione allo stesso strumento, avendolo DA SE MEDESIMO COMPOSTO, E RI-TROVATO ALLA PRIMA VOCE SPARSA DI QUELLI FAT-TI IN OLANDA, SENZA CHE GLIENE POTESSE VE-NIRE ALCUNA COMMUNICAZIONE DA QUELLE PARTI.  $\mathbf{Da}$ 

Da questi testi del Porta, e dello Stelluti si deduce chiaramente. che essi 20. anni dopo, che il Galileo ebbe ritrovato il primo di tutti" in ITALIA il Telescopio hanno voluto dare ad intendere, e far credere. che il Porta avesse nel libro vIII, de Specillis, e nel 17. della Magia; Naturale gettati i fondamenti di una tale scoperta. Ma il Porta coni tutta la grande quantità di esperienze, che adduce ne' luoghi citati! non è mai giunto a parlare così chiaramente, che si possa dedurre una benchè minima indicazione del Cannocchiale, anzi si viene in cognizione che egli non fece combinazioni di più lenti insieme, che era la vera strada, e pratica per giugnere a formare il Telescopio. È il Keplero, che dallo Stelluto, e dal Fabbro si cita in pruova di quanto essi asseriscono, e quantunque si polla dire, che il Keplero sia un comentatore, e dimostratore delle proposizioni del Porta, egli non parla d'altro, nei luoghi citati, che di fole lenti, e di semplici Occhiali da naso, che già furono inventati da Salvino Armati sul finire del decimo terzo. secolo, come può vedersi alla Proposizione v. del Keplero nei Paralia pomeni fopra Vitellione. Ma particolarmente alla Propofizione xxviii. pag. 200. Qui remota distincte vident, propingua confuse, iis perspicilla convexa profunt, qui vero confuse vident remota, distincte propinqua, juvantur concavis perspicillis.

Quanta admiratio, rei tantae tam late propagatum ufum: O tamen caufam ignorari bactenus ; ut titubanter pronuntiem , clariffimis demonstrationibus inventis. Unus Baptista Porta professus est, rationem in OPTICIS reddere: quae a librariis frustra hactenus requisivi. Non semel me discruciavi, ut causam inquirerem ; frustra; cum me vifionis modus lateret. Così parla il Keplero, e schiettamente dice che il Porta doveva rendere ragione nell'Ottica della verità della proposizione suddetta, ed asserisce che con tutte le diligenze fatte nulla aveva potuto ritrovare; nemmeno tal opera del Porta è mai comparfa:

alla luce.

Da tutto ciò si comprende che il Signor Cosmopolita ha riferito nella difesa del Signor Bianchi l'autorità del Fabbro, dalla quale lo stesso Signor Bianchi ha tratte queste sue recondite notizie, essendosi per difgrazia fcordato di citarlo ne' primi tre luoghi principali, e dove per lume del Leggitore era necessario che lo citasse, anzi che vi fosse trascritto di parola in parola e solamente alla pag. xxxviii. num. xvii. lo cita in questa guisa, e forse ad arte così: Antonius Persius a Fabro memoratur (pag. 473.) occasione Telescopii, cui id nomen fecerat Caefiur, O quod ei inter primos oftendit. Siccome io niego che il Principe Cesi per essere stato il primo a mostrare al Persio il Telescopio fia stato inventore del medesimo, e che lo abbia pubblicato contemporaneamente al Galileo, così non ho difficoltà di credere, che dopo inventato l'Occhiale, così da lui denominato, e l'Occhialino dal Galileo, e dopo che egli nell'Aprile, e Maggio del 1611, ne ebbe mo frato in Roma l'uso al Principe Cesi, e agli Accademici Lincei, come anche a molti Prelati, Cardinali, e Principi, che vi erano allora, abbiano di poi cambiato il primo nome di Occhiale, e di Occhialino in quello di Telescopio, e di Microscopio, e che in questa denominazione vi abbia avuta parte il Principe Cesi, e l'Accademia de' Lincei.

Il Signor Vandelli nella pag. 21. lin. penultima, dice: Il Galileo dunque non ancor Linceo, è stato il primo Inventore de Telescopi in Italia che che ne sia rispetto all'imposizione del nome, ed è stato veramente anche il primo a pubblicarlo colle stampe, e il detto Signor Vandelli, dopo di tale proposizione passa a provarlo colle parole dell' Iscrizione, che sta incisa ne' due gran cartelloni di fino marmo incastrati nella facciata della casa di Vincenzo Viviani ultimo discepolo del Galileo, e sono le seguenti = Qui dum Patavii (il Galiseo) Mathefeos Cathedram occuparet, vix audita anno 1609, optici tubi fama . ingenii & dioptricae viribus rem affequutus , Instrumenti structuram invenit, Senatuique Veneto dicavit, quem docti viri merito Galilaci nomine donarunt, ut qui primus invenit ingenio, non casu = E quì sempre, come disse Habacuc. cap. v. 11. Lapis de pariete clamabit contro del Signor Cosmopolita, che non ha ardito di toccarlo, come anche di tant'altre autorità portate nelle Considerazioni. La dedicazione di un tale, e tanto ritrovato porta seco la data di Padova de' 4. Marzo dell'anno 1610., ed il libro fu stampato in Venezia presso il Baglioni, e nel medesimo anno seguì una ristampa in Praga con una differtazione del famoso, e più volte lodato Keplero Matematico dell' Imperatore Rodolfo II., e similmente in Francosort, ed in Parigi, onde in meno di un anno si rese pubblico questo libro per tutta l' Europa. Dopo di ciò il Keplero, che studiando sui libri del Porta non aveva faputo spiegare, come abbiam veduto, molte cose spettanti alla perfetta visione, pubblicò un'anno dopo, cioè nel 1611. in Augusta la fua diottrica, o sia Demonstratio corum quae visui O visibilibus propter Conspicilla non ita pridem inventa accidunt. Praemissae Epistolae Galilaci de iis, quae post editionem Nuntii Sidercii ope Perspicilli, nova O admiranda in coelo deprehensa sunt. Augustae Vindelicorum in 4. 1611. Il Keplero sul fine della Prefazione parlando del Galileo si efprime così Vides igitur, Lector studiose, quomodo Galilaei, praestantissimi mehercule philosophi sollertissima mens, Perspicillo hoc nostro, veluti scalis quibusdam usa, ipsa ultima, O altissima Mundi aspectabilis moenia conscendat, omnia coram lustret, indeque ad nostra hace tuguriola. ad globes inquam planetarios argutissimo ratiocinio despiciat, extima intimis, summa imis solido judicio comparans. E in questo Trattato si vede spiegata ampiamente la diottrica, e fatte moltissime esperienze col combinare ogni forta di lenti insieme, e colle sue dimostrazioni aggiunte: In somma da questo Libro si vede quanto la scienza delle Refrazioni

97

frazioni fia stata da lui promossa, e spiegata dopo le discoperte del Galileo, che lo stesso Keplero si doleva di non saper sare studiando su i

libri del Porta.

il Viviani nella Vita del Galileo ci dà oltre l' anno, ancora il mese, nel quale riuscì al Galileo d'immaginare così nobile, ed utilissimo ritrovato, dicendo = Intorno all' Aprile, o al Maggio del 1609, si sparse voce in Venezia, dove allora trovavasi il Signor Galileo. che da un tal Olandese sosse stato presentato al Signor Conte Maurizio di Nassau un certo Occhiale, col quale gli oggetti lontani apparivano, come se fusser vicini, ne più oltre su detto. Con questa sola relazione, tornando subito il Signor Galileo a Padova si pose a specular. nella Fabbrica, la quale immediatamente ritrovò la seguente notte, poishe il giorno appresso componendo l' Istrumento, nel modo che se l'aveva immaginato, non oftante l'imperfezione de vetri, che pote avere, ne vide l' effetto desiderato, e subito ne diede conto a Venezia a' suoi amici; e fabbricandosene altro di maggior bontà, sei giorni dope lo portò quivi, dove sopra varie altezze della Città sece vedere, e osservare gl'oggetti in varie lontananze a' primi Senatori di quella Repubblica, con lor infinita maraviglia, e riducendo lo Strumento continuamente a maggiore perfezione, si risolve finalmente, con la solita prodigalità nel comunicare le sue invenzioni di far libero dono di questa ancora al Serenissimo Principe. e Doge Leonardo Donati, e insieme a tutto'l Senato Veneto presentando con lo Strumento una Scrittura, nella quale ci dichiarava la fabbrica, gli ufi, e le maravigliose conseguenze, che in Terra, e in Mare da quello trar si potevano.

In gradimento di così nobil regalo su immediatamente con generosa dimostrazione della Seveniss. Repubblica ne 25, d'Agosto del 1609, ricondotto il Sig. Galileo, a vita sua, alla medessima Lestura con più che triplicato stipendio del maggiore, che sosse solle allegnassi ai Lettori di Matematica.

Queste due autorità sono state qui di nuovo trascritte, e di nuovo si propongono al Signor Cosmopolita, che ha fatte le finte di non averle vedute per fentirne una risposta che appaghi, e disinganni, chi nella lettura delle Notizie Lincee, e nelle Considerazioni sopra le medesime vi avesse preso abbaglio. Di quì risulta ancora che il Signor Cosmopolita non ha riflettuto, che il Serenissimo, ed insieme illuminatissimo Senato Veneto non si sarebbe spontaneamente indotto a premiare nel Galileo l'Invenzione del Telescopio, che fosse stata scoperta avanti da un altro. E il Mondo Letterato sta tuttavia attendendo dal Signor Cosmopelita sopra di ciò qualche adeguata, e confacente risposta. Col tempo assegnato nelle due soprariferite autorità in confronto delle asserzioni Cosmopolitane vi trovo io il divario di due anni tanto rispetto alle proposizioni trascritte dalle Notizie Lincee del Signor Bianchi, ove dice CAESIUS IPSE PER SE .... Telescopia O' Microscopia consecit ..... O PRIMUS item usus est Microscopio ad arcana terrestria, O propinquiora detegenda, ut Galilaeus, qui per ea tem-

tempora scilicet anno civioexi. Lynceus creatus suerat, usus erat ad Caelestia O' remotiora aperienda. Quanto a quello che dice il Signor Cosmopolita alla colonna 269, perche non sò accordare queste sue par role con quelle dell' incomparabile Signor Bianchi = Che poi il Principe Federico Cesio Autor de Lincei CONTEMPORANEAMENTE al Galileo fabbricasse il Cannocchiale il dice APERTAMENTE il Fabbro alla pag. 473. del tante volte mentovato libro del Recco. Nè giungo ad intendere perchè il Signor Cosmopolita riferendo le parole del Fabbro tolte dalla pag. 473. cominci con questi vocaboli indeterminati = Eodem Romae tempore Lynceorum Princeps Illustrissimus Federicus Caesius, rumore tantum e Belgio audito id ipsum instrumen. tum composuit, & inter complures in Urbe Magnates distribuit, nomenque Telescopii excogitavit, & indidit. Coll'occasione di spiegarci le altre dificoltà soprariferite farà il piacere di spiegarci ancora a quale tempo, ed anno determinato vadano applicate le voci Eodem Romae tempore, perchè ognuno sà che la Geografia, e la Cronologia sono i due occhi della Storia. Imperciocche senza di tali mezzi si cammina alla cieca nel leggere i fatti istorici, che in sostanza non sono altro, che una serie di cose disposte con ordine sì di luoghi, che di tempi. Oul il Signor Cosmopolità non erra poi in sostanza di un secolo, ma di una bagatella di due anni, che con quel suo contemporaneamente se gli perdonerebbero di buon grado, ma la materia di cronologia è sì dilicata, e particolarmente nel nostro caso, che non ammette venialità neppur d'un giorno, trattandosi massimamente della preminenza di una sì nobile, ed utilissima scoperta, quale su quella dell'Invenzione del Cannocchiale fatta dal Galileo non ancor Linceo nel 1609, del mefe d'Aprile, o di Maggio, cioè due anni prima che ne fabbricasse il Principe Cesi, ammettendo anche per vera l'asserzione del Signor Bianchi, come dal testo soprariferito tolto dalla Notizia de' Lincei a pag. xx11., perchè con fomma ingiustizia privarebbe il primo Autore di tal merito, e dell'onore, che a lui è stato conceduto ancora dal Cavaliere Giovan Batista Marini Napolitano nella stanza 43. del decimo canto del suo Adone, che pubblicò nel 1623, in sol, la prima volta in Parigi per Oliviero di Varano.

Del Telescopio a questa etate ignoto Per te fia, Galileo, l'opra composta; L'opra, ch' al senso altrui, benchè remoto Fatto molto maggier l'oggetto accosta. ec.

Non ha mancato il Signor Vandelli di confermare, quanto ha aferito, colle autorità di molti altri Autori contemporanei, come di Niccolò Aggiunii suo discepolo, e Lettore delle Matematiche nello Studio Pisano, coll' aver riferito nelle sue Considerazioni uno squarcio di una sua Orazione latina, che disse, quando diede principio alla sua lettura. Di Gian-Nicio Eritreo anch'egli contemporaneo, e di luogo, e di tempo al Principe Cesi nell' Elogio, che sa al Galileo nella sua prima

prima Pinacoteca, e parlando di lui foggiugne = Ille (il Galileo) qui fortasse jamdiu hoc faxum volvebat, simul ac domum se recepit fistulae plumbeae ex organo detractae, vitreos varii generis orbes ad certum intervallum accomodavit, unde eventum sibi ex sententia procesfise cognovit. Chiunque si sia esercitato, ed abbia poste le mani in opera per lavorare Telescopi, tosto comprende, e vede che il Galileo tornò da Venezia a Padova proveduto di quantità di lenti da occhiali di diversi fuochi per poter fare prove, e riprove, e a fine di poter fare moltissime combinazioni, e di arrivare a porre in pratica le sue immaginazioni per discernere gli oggetti con chiarezza, ingroffati, ed avvicinati all'occhio, come alla fine egli giunse ad ottenere il suo intento. Il Signor Cosmopolita per sostenere il Principe Cest, come Autore contemporaneo del Galileo nell'Invenzione del Telescopio, e del Microscopio soggiunse = Ma il Signor Bianchi, il quale per avventura aveva lette le spere del Galileo, e d'altri Lincei, prima che il Signor Vandelli apparasse l'abice, sapeva benissimo dal parlare stesso del Galileo, e del Viviani, che il Galileo non si poteva dire primo inventore di questo instromento; perciocche uno si dice primo inventore d'una cosa, quando l'inventa da se, senza aver prima mai sentito a parlare, e senza d'averla mai veduta. Io mi rallegro col Signor Bianchi, ch'egli abbia letto così per tempo le Opere del Galileo, e prima che il Signor Vandelli apparasse l'abicì, onde si goda pur egli delle sue felicità, e non rimproveri agli altri que' diffetti, che forse non hanno per questo riguardo.

Ma per quello ch' io scorgo egli avrà letto solo Opere del Galileo al di suori nella coperta, o sul cartello rosso nella bottega di qualche legatore di libri, perchè altrimenti, se egli avesse letto le opere del Galileo al di dentro, e quando stava componendo la sua Notizia de' Lincei vi avrebbe ritrovate tante, e tali notizie, che non avrebbero fatto disonore alla sua bell' Opera. Essendo stato il Galileo uno di quegli Accademici più costanti, e che meritamente si fece gloria del nome Linceo. Dentro di quell' Opere egli vi avrebbe trovato di primo incontro, dopo l'ordine de' Trattati contenuti ne'due primi volumi, secondo l'edizione di Bologna, una Lettera scritta dal Cardinal Masseo Barberini, che su poi Urbano VIII. al Galileo a Firenze in data di Roma li 28. Agosto 1620., e sottosseria come Fratello Affezionatissimo, e seco unito un componimento Poetico latino intitolato Adulatio Perniciosa, nel quale si

legge =

Non semper extra quod radiat jubar, Splendescit intra: respicimus nigras, In Sole, quis credat? retestas Atte tua, Galilace, labes.

E dopo altri versi:

Ille tuam cynosura lucem,
Seu Scorpii cor, sive canis facem
Miratur alter, vel Jovis asseclas;
Patrisve Saturni, repertos
Doste TUO Galilace VITRO.

Se avesse letto sol poche righe del Nunzio Sidereo, si sarebbe incontrato in queste espressioni = Verum, quod omnem admirationem longe superat, quodve admonitos faciendos cunctos Astronomos, atque Philosophos nos apprime impulit, illud est, quod scilicet Quattuor Erraticas Stellas nemini corum , qui ante nos , cognitas , aut observatas adinvenimus, quae circa Stellam quandam insignem e numero cogniparum, instar Veneris, atque Mercurit circa Solem, suas habent periodos, eamque modo praecunt, modo subsequuntur, nungaam extra certos limites ab illa digredientes. Quae omnia ope PERSPICILLI A ME EXCOGITATI, divina prius illuminante gratia, paucis ab hine diebus reperta, atque observata suerunt. E dopo altre poche righe spiega, come su la fama di novelle incerte giugnesse da se stello ad immaginare il Cannocchiale = Per quae ad consimilis oreani inventionem devenirem, me totum converterem ; quam paullo post do-Brinae de Refractionibus innixus assequutus sum ; ac tubum primo plumbeum mihi paravi, in cujus extremitatibus vitrea Perspicilla. ambo ex altera parte plana, ex altera vero unum sfaerice convexum. alterum vero cavum aptavi; oculum deinde ad cavum admovens obie-Eta satis magna, O propinqua intuitus sum, triplo enim viciniora, nonuplo vero majora apparebant, quam dum sola naturali acie spectarentur. = Se il Porta avesse parlato con simile chiarezza e con termini meno oscuri, e così individui ne' luoghi, che vengono citati. De Refractione, De Specillis, e nel Trattato Magiae Naturalis. Come sono li riferiti del Galileo, e che si riferiranno: allora sì che si potrebbe dire ch' egli avesse gettati i primi semi del Telescopio, e che ne fosse egli il primo Inventore. Ma veramente non giunse egli a conoscere, come almeno appare da tutte le sue opere Stampate, e come fece il Galileo, la forza della refrazione de' raggi, che seco traggono l' immagine degli oggetti illuminati : Nihil tamen magnopere eum profecifse hoc idipfum probat , qued tanto tempore ars jam coepta non ultra inclaruit, neque ipfe PORTA quidquam in Carlo observavit corum, quae postca apparuerunt, come dice Cristiano Ugenio nel trattato della Diottrica, ove parla del Tele-Scopio .

Moltissime altre cose avrebb' egli potuto pigliare dalle quattro lettere del Galileo attinenti agli ultimi suoi scoprimenti fatti nel 1611. feritte a Giuliano de' Medici Ambasciatore allora del Gran Duca alla corte di Praga. Ma soprattutto doveva leggere l'Istoria, e le dimostrazioni intorno alle Macchie Solari comprese nelle tre

lettere

lettere a Marco Velsero Linceo Duumviro d'Augusta, colle lettere; e disquisizioni del Finto Apelle, dedicato a Filippo Salviati Linceo. La lettera dedicatoria e in data di Roma li 13. di Gennajo del 1813. e sottoscritta da Angelo de Filiis Linceo, che in quel tempo era Bibliotecario generale dell'Accademia de' Lincei, e dalla susseguente lettera da lui scritta con tal titolo al Leggitore, avrebbe tratte molte rilevanti memorie per la sua Notizia; poiche si tratta di una Controversia, nella quale vi era l'impegno di tutta l'Accademia Lincea per fostenere il Galileo = A quelli poi, che pretendessero anteriorità nelle offervazioni di tali macchie, non si nega il poter loro averle offervate lenza avviso precedente del Signor Galilei, com' è anco manifesto averlo esti prevenuto nel farle pubbliche con le stampe; ma è anco altrettanto. o più chiaro a moltissimi averne il Signor Galilei molto avanti, che scrit. tura alcuna venisse in luce data privata contezza qui in Roma, ed in particolare, come sopra ho detto del Giardino Quirinale l'Aprile dell'anno 1611., e mesi innanzi ad amici suoi privatamente in Fiorenza, do-De che le prime Scritture, che di altri fi siono vedute, che sono quelle del finso Apelle ( P. Cristoforo Scheiner ) non hanno più antiche offervazioni, che dell' Ottobre del medesimo anno 1611. Resti per tanto neto ec. Il testo sopraccitato dice = Oltre ciò, non prima si parte di Roma, che egli non pur con parole aver scoperto il Sole macchiato vi accenna; ma con l'effetto stello lo dimostra, e ne sa offervare le maschie in più d'un luogo (cioè nel Gianicolo) come in particolare nel Giardino Quirinale dell'Illustrissimo Signor Cardinale Bandini presente esse Signor Cardinale; con li Reverendissimi Monfignori Corsini, Dini, Abate Cavalcanti, Signor Giulio Strozzi, ed altri Signori ec.

Mella prima lettera del Velferi scritta al Galileo di Augusta li 6, di Gennajo 1612., in cui lo ricerca, se le macchie solari sieno stelle, o altro, dove creda che sieno situate, e qual sia il loro moto è avrebbe letto questo principio di lettera Esià gli umani intelletti dai devero forna al Cielo, e i più gagliardi se le vanno acquissando. V. S. E STATO IL PRIMO alla scalata, e ne ba riportata la corona murale.

La prima lettera del Galileo al Velferi Augustano circa le macchie folari in risposta alla precedente gli viene scritta dal Galileo dalla Villa delle Selve li 4. di Maggio 1612. Nel secondo articolo scrive così = E-prima, che esse siena cose reali , e non semplici apparenze, a ilusioni dell'ioccino, a dei cristalli spone ha dubbia alemno, come ben dimoltra l'amica di V.S. nella prima lettera, ed so le ho osservate da 18. mest in quà, avendole satte vedere a deursti mica intrinsci , e pur l'anno passato appunto in questi tempi le seci osservate in Roma a molti Prelati, ed altri Signori ec. Onde si deduce, che il Galileo aveva osservato le macchie solari nell'Ottobre, o Novembre dell'anno 1610. E prima ancora che partisse da Padova, e Venezia, che sin nel Luglio del 1610. le aveva mostrate a diversi, e sia altri al P. Maestro

Paolo Sarpi, ed a Fra Fulgenzio Servita, come più sotto si vedrà. Sul fine poi della terza lettera vi è un articolo, che comincia = Già le servisi, come circa a tre anni sa scopersi con mia grande ammirazione Saturno essere tricorporeo, cioè un aggregato di tre stelle disposte in tinea retta parallela all'equinoziale, delle quali la media era assiai maggiore delle laterali ec. Questa lettera è scritta dalla Villa delle Selve il primo di Dicembre dell'anno 1612. Sicchè nel Dicembre del 1609, il Galileo aveva osservato Saturno.

La prima poi fra le altre lettere, scritta dal finto Apelle (P. Scheiner) al Velsero è de' 12. di Novembre 1611. senza data di luogo, ove poco dopo il principio dice = Ante menses septem octo creiter, ego, unaque mecum amicus quidam meus, tubum opticum, quo O nune utor, quique objectum secenties, aut etiam octingenties in superficie amplificat, in Solem direximus, dimensuri illius ad Lunam magnitudinem opticam, invenimus quasidam in Sole nigricantes quodammodo maculas, instantique properties quodammodo maculas, instantique funcionamente quia vero tum id ex instituto non investigavimns, parvi rem istam pensitantes, distulimus in aliud tempus. Redivimus ergo ad hoc negotium mense praeterito Octobri, reperimusque in Sole apparentes maculas, co modo sere quo descriptas vides O'c.

Maculae in Sole apparentes, observotae anno 1611. ad latitudinem gr. 48. m.40. die 21. Octobr. h. 9. O 10. ante Meridian. = Si badi bene a quell' espressione del tempo Ante menses septem octo circiter nella lettera del citato sinto Apelle, poichè in essa sta tutto l'artissico, che sra poco si metterà in chiaro. Imperciocchè se una tale data di tempo non sosse setta ad una grande eccezione del sinto Apelle, o sia del Padre Scheiner avrebbe egli osservate le macchie solari un mese avanti, che il Galileo andasse a Roma, come segui nell'Aprile del 1611. Ma il satto sta, che lo stesso Galileo aveva egli ancora sei, o sette mesi prima che andasse a Roma osservate le macchie solari, cioè nell'Ottobre, o Novembre del 1610., cioè un anno avanti l'osservazione stampata dal Padre Scheiner sotto li 21. Ottobre 1611.

Dopo le lettere del finto Apelle, e feguendo l'ordine, e disposizione ne' Trattati del Galileo, il Signor Cosmopolita si sarebbe incontrato in molti capitoli, ed estratti fatti da lettere originali di vari Personaggi scritte in diverse occasioni al Galileo, ne' quali chiaramente si vede, che non su posto mai in dubbio da alcuno bene affetto, e grato ammiratore della gloria al Galileo dovuta, di aver egli scoperto il primo, e palesato le macchie Solari, e servono a dimostrare di quanto tempo il medesimo Galileo sia stato anteriore al finto Apelle nel discoprimento suddetto, come lo su a ciascun altro in tutte le novità del Cielo, che addito col mezzo del suo Telescopio. Eccone alcuni:

Lettera del Principe Cesi di Roma li 14. di Ottobre 1612. a Galileo Galilei. Firenze : M'è sommamente piaciuta la seconda al Signor Velfero, parendomi, che V.S. abbia spianato affatto la materia delle Macchie. Or ne lascio gustare i Signori Lincei, è poi la vedranno gli

altri, che V. S. accenna, ec.

Lettera di Roma li 2. di Maggio 1615. di Monsignor Pietro Dini Arcivescovo, e Principe di Fermo al Galileo. Firenze = Trovomi gui al Giardino di Monte Cavallo dell'Illustrissimo Bandini, dove V. S. mi sece vedere (nell' Aprile, o Maggio del 1611.) per la prima volta le

macchie del Sole, ec.

Lettera di Venezia li 27. Settembre 1631. Fra Fulgenzio Servita al Galileo. Firenze = Io ho memoria distintissima, che quando V. S. ebbe fabbricato quì il PRIMO OCCHIALE, una delle cose, che osfervò, su le macchie del Sole, e sarci dire il luogo appunto, dov ella coll' Occhiale su una carea bianca le mostrò al Padre Maestro Paolo, e mi vicordo de' discorsi, che si sacevano prima, se sosse inganno dell' Occhiale, se vapori del mezzo, e poi replicate l'esperienze, si conchindeva il satto apparir tale, e doversi silosofarvi sopra; che poi ella partì di quà. La memoria di ciò ni è sresca, come se sosse con Ma la verieà vince, ec.

Nel principio di Luglio dell'anno 1610. il Galileo si trovava ancora in Padova, dove scoperse Saturno tricorporeo, e ne diede avviso al P. D. Benedetto Casselli a Brescia, al Keplero a Praga, ed a molti altri, e solamente circa la fine d'Agosso del detto anno 1610, se ne andò a Firenze chiamatovi dal Gran Duca al suo servizio, come lo

narra il Viviani nella vita del Galileo.

Lettera di Naistat presso a Vienna li 4. Genna so 1635. Il Sig. Giovanni Pieroni Ingegnero, e Maternatico dell'Imperatore a Galileo Galilei. Firenze Esi trova in queste parti il Padre Schemer con la sua Rosa.... Io lo veddi imprestatomi da una persona, la quale conosce, ca ama V.S., e l'ha praticata in Roma (1611.), la quale mi ha detto più volte, che si ricorda, quanto mai per umana certezza pud uno dire di ricordassi, che su ESSO IL PRIMO, CHE AVVISO a detto Padre Scheiner, the

104 che nel Sole fi vedevano macchie feoperte da V. S. il PRIMO: Sicchè io ho un testimonio vivo, e vero che il primo libro di quel suo volume è sallo, cc.

Lettera del medesimo Pieroni di Vienna li 10. Ottobre 1637. al Galileo. Firenze = Il Padre Paolo Guldini Gesuita stampò quì il suo libro De
Centro gravitatis, e me me diede un esemplare da mandare a V. S., la
quale egli slima, e riverisce grandemente, perchè è galantuomo, e segnò
di sua mano sopra il libro quì in easa mia il nome di V. S. so lo mandai . . . . E perchè detto Padre è quello, che mi attesta che FU
IL PRIMO, CHE DIEDE LUME, ED AVVISO AL PADRE
SCHEINER DELLE MACCHIE DEL SOLE SCOPERTE
DA V. S., però più particolarmente io l'amo, e desidero, che V. S. se
le piace, risponda alla donazione, che gli sa del libro con due righe, e

che mi favorisca mandar la lettera a me per recapitargliela, ec.

Il Trattato poi che seguita intitolato il Saggiatore, citato già dal Fabbro, in cui dal Galileo si ponderano le cose contenute nella Libra Altronomica, e Filosofica di Lotario Sarsi Sigensano, cioè del Padre Graffi Savonese Matematico del Collegio Romano, insieme con la fuddetta Libra interita nello stesso Saguarore, su satto stampare in Roma nel 1623, presso Giacomo Mascardi dagli Accademici Lincei colla dedica in data di Roma li 20. Ottobre 1623. alla Santità di Papa Urbano VIII. alla pag. 2. dell'edizione di Bologna il Galileo si esprime con grande rifentimento contro di Simone Mario Guntzehusano Matematico de' Marchesi di Brandemburgo, perchè oltre l'essersi usurpato l'Invenzione del Compasso di Proporzione, si faceva anche autore della scoperta de' Satelliri di Giove così = Ma non voglio già più lungamente tacere il furto secondo, che con troppa audacia mi ha voluto fare quell' ifte fo, che già molti anni fono mi fece l'altro, d'appropriarsi l'Invenzione del mio Compasso Geometrico, ancor ch' io molti anni innanzi l'avessi a gran numero di Signori mostrato, e conserito, e finalmente fatto pubblico colle stampe. E siami per questa volta perdonato, fe contro alla mia natura, contro al sostume, ed intenzion mia forse troppo acerbamente mi risento, ed esclamo colà, dove per molti anni ho taciuto. Io parlo di Simon Mario Guntzehufano, che fu quello, che già in Padova, dove allora jo mi trovava, trapportò in lingua latina l'uso del detto mio Compasso, ed attribuendoselo, lo sece ad un suo discepolo sotto suo nome stampare, e subito forse per suggire il castigo, se n' andò alla Patria sua, lasciando il suo scolare, come si dice, nelle pefle ; contro il quale mi fu forza, in affenza di Simon Mario, proceder nella maniera, che è manifelto nella difesa, che allora seci, e pubblicai. Quest' istesso quatero anni dopo la pubblicazione del mio Nunzio Sidereo. avvezzo a volersi ornar dell'altrai fatiche, non si è arrossito nel farsi autore delle cose da me ritrovate, ed in quell'opera pubblicate; e stampando fotto titolo di Mundus Jovialis &c. ha temerariamente affermato se aver avanti di me offervati i Pianeti Medicei , che si girano intorne

105

a Giove. Ma perebe di rado accade, che la verità si lasci sopprimer dalla bugia, ecco ch' egli medesimo nell'istessa sua opera, per sua inavertenza, e poca intelligenza, mi da campo di poterlo convincere con testimoni irrefragabili, e manifestamente sar palese il suo fallo, mostrando, ch'egli non solamente non osservò le dette stelle avanti di me, ma non le vide, ne anche sicuramente due anni dopo. E dico di più, che molto probabilmente si può affermare ch' ei non l'ha offervate giammai = Si vegga il rimanente, che è una cosa assai bella, e vaga il leggere quel Simon Mario convinto di furto, e d'impostore, e restare abbatuto colle stesse proprie frodi, ed inganni. Altrettanto dico io di quest'altro Signor Simone Cosmopolita Riminese, che più cieco di una Talpa non ha veduto tante cose, che entrano a formare la più bella parte della Storia de' Lincei di Roma. Nè il suo Signor Bianchi. ove fotto il numero v. nel catalogo de' Lincei tratta del Galileo ne fa parola, indizio manifesto, che egli non ha lette le Opere di così preggiato Autore. Ma tornando sul nostro Argomento in proposito del Telescopio riferiro qui un altro testo preso dallo stesso Saggiatore, nel quale il Galileo parla tanto schietto, che nulla di più chiaro si può desiderare, a confusione di tutti coloro, che gli vorrebbero levare il

pregio, e merito dell'Invenzione del Telescopio.

Segue appresso ( il Sarsi ), e non so quanto opportunamente s' induce a chiamare il Telescopio mio allievo, ma a scoprire insieme, come non è altrimenti mio figliuolo. Che fate Signor SARSI? mentre voi fieta sul maneggio d'interessami in obblighi grandi per gli beneficj fatti a questo, ch' io riputava mio figliuolo, mi venite dicendo, che non è altra che un allievo? che Rettorica è la vostra? Avrei piuttosto creduto, che in tale occasione voi aveste avuto a cercar di farmelo ereder figliuolo, quando ben voi foste stato sicuro, che non susse. Qual parte io abbia nel ritrovamento di questo strumento, e se io lo possa ragionevolmente nominar mio parto, l'ho gran tempo fa manifestato nel mio AVVISO SIDEREO, scrivendo, come in Venezia, dove allora mi ritrovava, giunsero nuove, che al Signor Conte Maurizio era stato presentato da un Olandese un Occhiale, col quale le cose lontane si vedevano così perfettamente, come se fussero state molto vicine, ne più su appiunto. Su questa relazione io tornai a Padova, dove allora stanziava, e mi posi a pensare sopra tal problema, e la prima notte, dopo il mio ritorno la ritrovai, ed il giorno seguente fabbricai lo strumento, e ne diedi conto a Venezia ai medesimi amici, co quali il giorno precedente era stato a ra-gionamento sopra questa materia. M'applicar poi subito a sabbricarne un altro più persetto, il quale sei giorni dopo condussi a Venezia, dove con gran maraviglia fu veduto, quasi da tutti i principali Gentiluomini di quella Repubblica, ma con mia grandissima fatica per piu d'un mese continovo. Finalmente per configlio d'alcun mio affezionato Padrone, lo presentai al Principe in pieno Collegio, dal quale quanto ei sulle stima-

to, e ricevuto con ammirazione, testificano le Lettere Ducali, che ancora sono appresso di me, contenenti la magnificenza di quel Serenissimo Principe in vicondurmi per ricompensa della presentata Invenzione, e confermarmi in vita nella mia lettura nello Studio di Padova con dupplicato stinendio di quello, che aveva per addictro, che era poi più che triplieato di quello di qualsivoglia altro mio antecessore. Questi atti Signor SARSI ( e dird io Signor Cosmopolita) non son seguiti in un bosco, o in un diferto. Son feguiti in Venezia, dove fe voi allora foste stato, non m' avreste spacciato così per semplice balio; mi vive ancora per la Dio grazia la maggior parte di quei Signori benissimo consapevoli del tutto, da' quali potrete effer meglio informato. Ma forfe alcuno mi potrebbe dire, che di non piccolo ajuto è al ritrovamento, e risoluzione d'alcun Problema, l'effere prima in qualche modo renduto consapevole della verità della conclusione, e sicuro di non cercar l' inpossibile, e che perciò l'avviso, e la certezza, che l'Occhiale era di già lato fatto, mi fusse d'ajuto tale, che per avventura senza quello non l'avrei ritrovato. A questo io rispondo distinguendo, e dico, che l'ajuto recatomi dall'avvifo, fueglio la volontà ad applicarvi il pensiero, che senza quello può effer, che io mai non v'avessi pensato, ma che, oltre a questo tale avviso, possa aggevolar l'Invenzione, io non lo credo: e dico di più, che il ritrovar la risoluzione d'un Problema pensato, e nominato, è opera di maggior ingegno affai, che'l ritrovarne uno non penfato, ne nominato, perchè in questo può aver grandissima parte il caso, ma quello è tutto opera del discorso; e già noi siamo certi, che l'Olandese primo inventor. del Telescopio era un semplice maestro d'Occhiali ordinari, il quale casualmente maneggiando vetri di più sorti, si abbatte a guardare nell' i/tesso tempo per due, l'uno convesso, e l'altro concavo, posti in diverse Iontananze dall'occhio, ed in questo modo vide, ed offervo l'effetto, che ne seguiva, e ritrovò lo strumento; ma io mosso dall'avviso detto ritrovai il medesimo per via di discorso, e perchè il discorso su anche assai facile, io lo voglio manisestare a V. S. Illustrissima (a D. Virginio Cefarini Accademico Linceo), acciocche raccontandolo, dove ne cadesse il proposito, ella possa render colla sua facilità più credoli quelli, che col SARSI volessero diminuirmi quella lode, qualunque ella si sia, che mi si perviene. Fu dunque tale il mio discorso. Questo artificio, o costa d'un vetro folo, o di più d'uno; d'un folo non può essere, perche la sua figura, o è convessa, cioè più grossa nel mezzo, che verso gli estremi, o è concava, cioè più sottile nel mezzo, o è compresa tra superficie parallele; ma questa non altera punto gli oggetti visibili col crescergli, o diminuirgli; la concava gli diminuisce, la convessa gli accresce bene; ma gli mostra assai indistinti, ed abbagliati; adunque un vetro solo non basta per produr l'effetto, passando poi a due, e sapendo che il vetro di superficie parallele non altera niente, come si è detto, conchiusi, che l'effetto non poteva ne anco seguir dall' accoppiamento di questo con alcuno degli

107

deeli altri due : onde mi riftrinfi a volere esperimentare quello, che facesse la composizione degli altri due; cioè del convesso, e del concavo, e vidi come questa mi dava l' intento, e tale su il progresso del mio ritrovamento, nel quale di niuno ajuto mi fu la concepita opinione della verità della conclusione. Ma se il SARSI, o altri stimano (come il Signor Cosmopolita), che la certezza della conclusione arrecchi grand' ajuto al ritrovare il modo del ridurla all'effetto, leggano l'Istorie, che ritroveranno esfere stata fatta da Archita una Colomba, che volava, da Archimede uno Specchio, che ardeva in grandissime distanze, ed altre macchine ammirabili, da altri effere Itati accesi lumi perpetui, e cento altre conclusioni stupende, intorno alle quali discorrendo potranno con poca fatica, e loro grandissimo onore, ed utile, ritrovarne la costruzione, o almeno quando ciò loro non succeda, ne cavaranno un altro beneficio, che sarà il chiarirsi meglio, che l'agevolezze, che si promettevano da quella precognizione della verità dell' effetto, era affai meno di quel, che credevano. Sin quì la relazione, colla quale lo stesso Galileo ci dà conto del suo Ritrovato, il quale col solo suo sapere, e pensare, e \ col giusto raziocinio, che si formò nella mente, giunse a scoprire il primo di tutti in Italia l'artificio del Telescopio senza ricorrere nè, a i libri del Porta, nè a quelli di alcun altro Autore, perchè non avrebbe mancato di dirlo nella citata Relazione, afferendo folamente, che avuta notizia in Venezia di certo Occhiale presentato da un Fiamingo al Conte Maurizio di Nassau, col quale gli oggetti lontani apparivano, come se fossero vicini, e nulla di più; egli senz'altro sume, e senza aver mai veduto l'Occhiale Olandese, e con questa sola notizia se ne tornò a Padova, e postosi a pensare nel modo sopraddescritto intorno alla costruzione di tale Strumento, che immediatamente trovò nella seguente notte, e nel giorno seguente componendo l'Instromento, come l'aveva immaginato, e alla pruova ne vide l'effetto desiderato, e riusci nel suo intento. Egli non avrebbe potuto comporre insieme le diverse lenti, se non le avesse anche portate seco da Venezia, ove allora se ne lavoravano di tutte le sorte. Nè qui ha luogo in conto alcuno la parità, che troppo zoppica della Macchina Pneumatica, della quale, benchè autore fosse Ottone di Guericke Cavaliere Tedesco, con tutto ciò, dice il Signor Cosmopolita, che per averne fatt'ulo, e per aver con essa fatti tanti sperimenti Roberto Boyle, non si chiama quasi da alcuno Macchina Guerickiana; ma comunemente la Macchina del Boyle.

E questi sono i soliti comenti, e le inutili immaginazioni del Signor Cosmopolita per sossenere il suo impegno intrapreso mal a proposito. Ma vi so dir io, che col suo saltar d'Alemagna in Inghilterra non gli riuscirà di raddrizzarla. Or vega ognuno con quanti piedi cammini la parità qui introdotta. Sappia egli intanto che la Macchina Pneumatica su inventata da Ottore di Guericke Console di Magde-

H 4

burgo .

burgo, qualche tempo prima dell'anno 1654., e fu il primo a metterla in uso. Troyandosi quel celebre uomo nell'anno suddetto impiegato per pubblici affari alla Dieta di Ratisbona, fece colà vedere la fua Macchina all' Imperatore Ferdinando III., e ad altri Principi dell' Imperio, e fra gli altri all' Arcivescovo di Magonza; quel Principe restò cortanto invaghito dell'Invenzione di tale Macchina, e delle curiose Esperienze, che furono fatte alla sua presenza, che tosto s'invogliò d' averne una simile, per poter fare da se stesso simili Esperienze. Ma il poco tempo, che si fermò a Ratisbona, e la mancanza di Artisti abili surono cagione, che egli non potè soddisfare alla sua brama, e curiosità. Non lasciò però d'impegnare Ottone di Guericke di andare feco, e di fare trasportare la sua Macchina nel suo Palazzo di Würtzbourg. Fu in quel luogo, dove il Padre Schott Gesuita Professore delle Matematiche in quella Università, e molti altri uomini dotti la videro per la prima volta. L' Arcivescovo, voll'egli avere il piacere di dare ad intendere, e spiegare a loro la struttura della Macchina, e di narrare loro le Esperienze, che l'Autore aveva fatto a Ratisbona. e furono replicate più volte alla fua presenza, ed ogni giorno se ne facevano delle nuove.

La fama di queste prime Esperienze si sparse subito per l'Europa, a cagione delle grandi corrispondenze, che il Padre Schott aveva con tutti gli uomini celebri di quel tempo. Ma ciò si sece ancora più universalmente l'anno 1657, quand'egli pubblicò il suo libro intitolato: Mechanica-Hydraulico-Pneumatica, nel quale, come per appendice, vi aggiunse una narrazione distinta delle Esperienze di Magdebourg, che così allora si chiamavano. Nel 1664, pubblicò la sua Technica curiosa, nella quale si trovano le nuove Esperienze fatte dopo l'impressione della sua prima opera. Finalmente il famoso Ottene di Guericke si determinò egli stesso di are una raccolta compita delle sue Esperienze nel libro intitolato Experimenta nova Magdeburgica de vacuo spatio. Chi sosse intitolato Experimenta nova Magdeburgica de vacuo spatio. Chi sosse con la libro intitolato Experimenta nova Magdeburgica de vacuo spatio. Chi sosse con con con controlo di esaminare particolarmente la struttura di quelle prime Macchine, e di osserva i differenti gradi di persezione, che essa ha acquistato successivamente, può soddistarsi colla lettura del li-

Passerò intanto a ricercare, che cosa vi abbia aggiunto il famoso Roberto Boyle, poichè la Macchina Pneumatica è tanto conosciuta
sotto nome di Macchina del Boyle, che ciò ha fatto credere a molti,
che l'invenzione sia dovuta a quel famoso filososo Inglese, ond'io penso, che tal Macchina, e lo spazio voto debba meritamente portare il
nome di Macchina Boyliana, mentre se egli non è stato l'Inventore,

bro di Ottone di Guericke .

nome di Maccinia Boylana, mentre le egli non e itato i inventore, ciò non offante vi ha avuto la più gran parte, sì per averla di molto perfezionata, come per effere stato il primo ad applicarla a cose utili, e maravigliose. Per altro tutti sanno, che la sama delle Esperienze satte nell'Inghilterra, ha in qualche modo satto andare in dimenticanza quelle di Magdebourg.

Quan-

Ouanto poi all' Invenzione di tale instromento lo stesso Boyle confessa ingenuamente in una sua lettera scritta due anni dopo (1659.) la pubblicazione del libro del Padre Schott a Milord di Dungarvan suo nipote, che allora era a Parigi, di non meritarsi egli una tal gloria. Ecco il tenore della lettera del Boyle tratta dalla seconda Lezione del libro intitolato: Legons de Physique experimentale sur l'equilibre des liqueurs, O sur la Nature O' les propriétés de l'Air. Tradotte dall' Inglese da M. R. Côste Professore di Fisica Esperimentale a Cambridge stampato a Parigi nel 1742. in 8.

" Je devrois vous détailler à présent l'histoire de mes nouvelles " Expériences, mais j'aime trop cette belle pensée de Pline le Na-, turalifte. Benignum eft, O' plenum ingenui pudoris, fateri per quos " profeceris, pour ne pas vous informer de ce que i'ai appris fur la

" Machine dont il s'agit.

.. Vous pouvez vous rappeller, que quelques temps avant que de , vous quiter, se vous entretins d'un certain Livre publié par le , Pere Schott, dont j'avois entendu parler, mais que je n'avois pas ancorlà: il étoit rapporté fort au long dans ce Livre, comment l'in-, génieux Otto de Guericke, Consul de Magdebourg, avoit trouvé. , en Allemagne, le moyen de vuider un vaisseau de verre, en pompant l'air par l'orifice du vaisseau, qui étoit dans l'eau; vous pou-" vez aussi vous ressouvenir, que je marquai beaucoup de plaisir à la , nouvelle de cette découverte, puisqu'on pouvoit faire voir par-là " mieux que par toute autre Experience l'effort que fait l'Atmosphére, ", tant pour entrer dans un vaisseau vuide, que pur élever l'eau par sa pression; & quoiqu'il puisse paroître par quelques écrits que je vous avois montres, que j'avois deja eu dessein de faire quelque chose , de semblable; cependant quand j' ai consideré qu' Otto de Guericke " m'avoit prevenu, je me suis crû oblige de reconostre les secours,

" & le lumieres que j'ai tiré de ces nouvelles Experiences. " Mais comme il y a peu d'inventions assez parfaites dans leur ,, origine pour n'être pas sujettes a quelques désauts; quand j' ai con-", sidere cette Machine avec attention, j' ai remarque, qu' elle en , avoit deux considérables. Car premierement, la Pompe aspirant " est si rude, que pour vuider entierement l'air du récipient, il faut , employer la force de deux hommes vigoureux pendant plusieur heu-, res : secondement, ce qui est un défaut essentiel, comme le récipient n'est qu'un globe de verre d'une seule piece avec son goulot , ou ne scauroits y faire entrer bien de choses, ce qui nous prive d'un grand nombre d'Expériences & de Phoenomenes tres-curieux, " ensorre qu'on n'en peut guère esperer d'autres, que ceux qui ont , été observés par l'Auteur, & qui sont rapportés par le Pere Schotz.

, Pour remedier à ces deux inconveniens, j'ai engagé M. Hook: , & M. Gratorix à imaginer quelques Pompes, differentes de celle de . Magde" Magdebourg, & qu'il ne fallut point plonger sous l'eau en un mot, " qui sût plus aisse à manier: & après quelques tentatives inutiles " proposées par differentes persones, M. Hook m'ajusta una Pompe,

"dont je vais vous doner la description.

Questa lettera ci manifesta, che la prima Macchina di cui si servisse il Boyle su d'Invenzione di M. Hook, egli la sece certamente molto più perfetta di quella, che il Padre Schott diede descritta nella fun Mechanica-Hydraulico Pneumatica, ciò non oftante effa aveva ancora molti diffetti, e non era riuscita tanto comoda, come si desiderava, particolarmente, perchè non si poteva servire, che di un solo recipiente, il quale essendo sempre fisso alla Macchina, doveva essere per confeguenza grandissimo per poter servir comodamente ad ogni forța d'Esperienze; ora una capacità così grande del recipiente, saceva che vi voleva un tempo considerabile per votarlo, ed era un inconveniente, che non si poteva così facilmente ssuggire in molte Esperienze, che richiedevano una pronta evacuazione. Cosa che impegno il Boyle, dopo ch'egli ebbe fatte le sue prime Esperienze, e che egli le ebbe pubblicate in un opera in forma di lettera indirizzata al Visconte di Dungarvan suo nipote sotto il titolo: Experimenta Physico-Mechanica, de vi aeris Elastica, O cius effectibus Oc. a cercare di correggere questa Macchina, prima di continuare le sue idee. Chi desidera di vedere la descrizione di questa seconda Macchina Pneumatica ricorra alla prima continuazione delle fue Esperienze Fisico Meccaniche, essa ha come la prima un sol corpo di trombe, ma vi è adattato in modo, che s'immerge nell'acqua da tutte le parti, cosa che impedisse il ritorno dell'aria; li recipienti, che sono di differenti figure, e grandezze poggiano sopra una piastra piana di ferro, sopra la quale essi sono fermati col mezzo di un stucco mole, così si può mutare tante volte quanto è necessario. Egli sembra che non avesse ancora pensato all'espediente più semplice di fermarli nella piastra col mezzo di un cuojo bagnato.

Le esperienze riserite nella seconda continuazione, sono state satte con una Macchina disterente dalle due prime, dell' Invenzione di M. Papin, il quale ha molto ajutato il Boyle in tutte le sue ricerche, Questa terza Macchina è molto più persetta della precedente, il suo vantaggio consiste principalmente in questi due punti. Primieramente in luogo, che l'ultima Macchina non aveva che una sola tromba o siringa, e un solo stantusso o pisone, questa ne ha due, come due corpi di trombe, questi due stantussi, che si alzano, ed abbassiano alternativamente sano una estrazione di aria continua, e non interrotta, essetto, che non si poteva sperare con un solo stantusso. Imperciocchè nelle altre bisognava interrompere l'estrazione dell'aria nel tempo, che si aceva montare lo stantusso verso il sondo della Siringa; ma oltre questo vantaggio di sare l'operazione.

nella

nella metà di tempo, che bisognerebbe impiegare, se non si adoprasse che un solo stantusso, la fatica è ancora considerabilmente diminuita. La taccia, che era data alle Macchine di una fola siringa, o tromba era per la grande resistenza, che saceva l' aria esteriore sopra lo stantusso, quando si abbassava, resistenza, che si aumenta a misura, che il recipiente si vota; imperciocchè l' equilibrio dell'aria interiore coll' esteriore si sminuisse sempre di più in più, di modo: che, se il corpo della tromba è di un diametro un poco considerabile, la forza di un uomo appena basta per abbassare un poco lo stantusto; ora questa resistenza dell' aria svanisce intieramente impiegando due stantussi, essi sono collocati in modo, che quando l' uno monta, l'altro discende; per conseguenza la pressione dell'aria esteriore impedifce tanto l' uno di montare, quanto ajuta l' altro neldiscendere; così queste due forze si distruggono vicendevolmente coneffetti contrari. Il paragone di una bilancia ferve egregiamente, per fare intendere il gioco della Macchina, allora quando si pone un peso in una delle sue scodelle si sente la difficoltà a mover la stanghetta per fare ascendere questo peso, e questa difficoltà cresce a misura, che il peso s' aumenta. Ma se noi porremo un altro peso eguale al primo nella fcodella opposta della bilancia, la difficoltà per movere la stanghetta svanirà intieramente, quantunque grandi si suppongono i pesi.

Un altro vantaggio di questa nuova Macchina sono le due animelle o valvule. Nelle due altre, quando lo stantusso era montato al più alto punto, si era obbligato di girare la chiave per lasciar passare; aria del recipiente nel corpo della tromba, e di fermarla quando si voleva fare uscire l'aria, di levare la cavicchia per lasciarla passare, e: di replicare questa operazione a ciaschedun colpo di siringa. Ora le valvule dell' ultima Macchina suppliscono a questo turacciolo, ca

a questa chiave, e sono infinitamente più comode.

Io non mi stenderò di vantaggio sopra le disserenti Macchine, di cui se n' è satt' uso ne' diversi pacsi, nè di tutte quelle, che ho veduto, e di quelle sole, che ne ho letta la descrizione; accennerò sol tanto quella, che è stata satta dal celebre Artesice M: Hauksbée. Non posso dire che sia gran cosa disserente dalla terza del Boyle, le piccole mutazioni, che vi sono state satte la rendono più comoda. Questa Macchina così corretta, e perfezionata è quella di cui ora si servono le principali Accademie dell'Europa, e di ciò vengo assi curato dal Signor Vandelli, che ne' viaggi satti da lui in compagnia del Signor Marchie Alsonso Fontanelli ne ha vedute parecchie, e particolarmente a Luneville in Lorrena, in Londra in casa di M. Desaguliers, e a Leyden in Olanda, che sono lavorate all' ultima perfezione, e datre in altri luoghi; dice di più d'avere con una d'este operato, e dato mano a preparare le più belle Esperienze, che si sogliono fare, le quali poscia due giorni dopo surono replicate alla presenza del Duca d'Or.

d' Orleans, e del Duca di Lorrena padre del Regnante Imperadore, e di moltissimi Cavalieri di quella Corte, e dell' Accademia Reale, dove si trovò anche egli col Signor Marchese Fontanelli, che di quel tempo erano Convittori in quella celebre Accademia.

Ora tornando alla similitudine portata dal Signor Cosmopolita. essa con tutti i suoi comenti dopo i fatti sopra riferiti se ne va tutta per terra. Poichè il Galileo nella Relazione tolta dal Saggiatore ci ha chiariti, che fu egli il PRIMO in Italia colla fola udita d'un occhiale stato fatto in Olanda, senza ajuto di alcuno, ma col folo suo raziocinio aveva da se stesso immaginato in una sola notte il Telescopio, ed eseguito nel giorno seguente. Rispetto poi al Boyle, fi protesta egli nella lettera recata di sopra, che non ha alcuna parte nell' Invenzione della Macchina Pneumatica, afferendo che l' Invenzione è tutta di Ottone de Guericke, ma solamente coll' ajuto di M. Hook , di M. Gratorix , e di M. Papin era giunto , col tempo , colla pazienza, e colle Esperienze a persezionarla. Per altro poi tutto ciò, che è stato scritto dal Signor Bianchi intorno all' Invenzione del Telescopio, lo ha fatto senza un rigoroso esame, e sen-22 aver fatte quelle ricerche critiche, e que' confronti, e riflessioni, che bisognava fare sulle opere del Porta, sulle notizie venute d'Olanda, e sulle opere del Galileo; poiche si sarebbe accorto, che il Fabbro nell' Elegia citata a pag. 532. nelle Note del Recco stampate nel 1628., ed inserita nelle opere del Galileo dell' Edizione di Bologna dell' anno 1655, ha usato molto della licenza Poetica, che si contenta folo del verifimile, mentre per tirarvi dentro uno della propria Nazione ha voluto ripartire in tre quella gloria, che meritamente appartiene, e che è folo dovuta all' immortale Galileo, come pienamente si è mostrato in tutta questa Lettera. Nè si trova. che in quell' Elegia sia stata fatta alcuna menzione, del Principe Cesi; per non aver egli avuto parte alcuna nell'Invenzione, nè del Telescopio, nè del Microscopio.

Quegli Scrittori poi, che col Wolfio, attribuiscono al Porta l'Invenzione del Telescopio, cioè nel Tom. 3. Scol. 318. degli Elementi della Diottrica stampati nel 1715. in Ala di Magdeburg, e sotto l'Articolo 327. dell'Edizione di Genevra del 1725. ove dice = Primur, dubio procal, Tubum Opticum construxie Jo: Baptisla Porta Neapolitamur, ita cuim (Mag. natur. lib. 17. c. 10.) = Si utrumque inquit, vitrum nempe concavum, & convexum conjungere noveris, O longingua, O proxima, majora O clara videbis = Il Porta in tutto il libro qui citato non parla mai di tubi, come suppone il Wolfio, ma solo di semplici lenti di Cristallo, e per sarlo dire quello, ch'egii si immaginato che dica, vi ha agggiunto del suo quel (inquit, vitrum nempe concavum, O convexum) fra parentes, e nella prima edizione del 1714. mutò la parola componere nell' altra conjungere, che poi è sta-

ta sostituita nell' Edizione Genevrina del 1735. Ora le parole del Porta sono queste precisamente Si urumque reste componere noveris Or longinqua, O prexima majora, O clara videbis. = cioè, se saprai paragonare giustamente l'uno, e l'altro vedrai le cose e lontane, e vicine maggiori e chiaramente, Avendo il Porta parlate, prima di diverse esperienze satte con lenti concave, e convesse seguinge, che chi saprà fra le une, e le altre trovar quelle, che si consacciano alla propria vista sacendone il paragone, vedrà gli og-

getti lontani, e vicini ingranditi, e con chiarezza.

Parerà forse a taluno, che Girolamo Fracastoro quarant' anni
prima, che il Porta desse alla luce la sua Magia Naturale, che su in
Napoli del 1588, in un tomo in solio, abbia additato anch' egli l'
uso del Telescopio nel capo 8, del suo libro intitolato Homocentrica
così: Qua de causa in eadem aqua, quae in summo cernuntur, minora
apparent, quae in sundo majora, O' per duo specilla ocularia si quie
perspiciat altero alteri superposito majora multo, O' propinquiora videbir omnia. Ma il Fracastoro con queste parole niente assatto manisesta la sabbrica di tale Strumento, perchè non assegna, nè produce alcuna ragione della struttura del Telescopio, e del suo uso, e solamente con esse accenna il modo di vedere gli oggetti in acqua col rad-

doppiamento degli occhiali da naso.

Sin qui era scritto, quando suori d'ogni aspettazione mi giunse un sascetto di memorie spettanti ai Lineei di Roma, ed a quell' Accademia, trassessomi da un Letterato a me ben assetto. Fra queste notizie vi ho trovato il nome di trentaquattro Accademici, e con mio piacere vi ho letto ancora quello di Alessandro Tassoni colle seguenti parole tratte dagli Elogi d'Uomini Letterati del Crasso coè, che il Tassoni libero da ogni servità ricorreua spese volte in casa del Cardinal Cesi, la quale sempre a lui era aperta, e'l raccoglieva con cor-

tesia grande.

È perchè nella numerazione degli Accademici sopraccennati vi ritrovo il nome, e cognome di alcuni Uomini dotti, che mancano nella Notizia de' Lincei pubblicata dal Signor Bianchi nel principio del Fitobasano di Fabio Colonna, e nel catalogo de' Lincei trovatosi in Roma nella Libreria Barberina scritto a penna nel fine del libro intitolato Praescriptiones Lynceae Academiae, che il Signor Vandelli ha dato alla luce colla ristampa delle medesime Prescrizioni alla sine delle sue Considerazioni: penso anch' io di sare cosa grata agli Eruditi col darli al piede di questa lettera; e sono Francesco Pissero Camaldolese, Giulio Cesare Lagalla Litterense Napoletano Filosofo, e Medico, che insegnò per lo spazio di trenta tre anni la Filosofia, e Medicina nell'Univessità della Sapienza di Roma, questi due soggetti erano amicissimi del Principe Cesi, come può vedersi alla pag. 473. del libro sopra il Recco, e l'Etitro nella sua Pinacoteca prima. Leone Allazio scrisse la Vita di lui, e su stamo

Stampata con questo titolo Vita Julii Caefaris Lagallae. Parisis per Joannem Besin 1684. in 8. Il medesimo Lagalla poi nel suo libro de Phoenomenis in orbe Lunge a Galilaco iterum suscitatis pag. 57. chiama Cintio Clemente Accademico Linceo rerum naturalium folertissimum indagatorem, ac Plinianae gloriae sua aetate emulum, e nello stesso luogo il Lagalla parlando di se medesimo dice: Cum aliquando interposita nocte Illustriffimus Federicus Caesius , & D. Joannes Demesianus (A. L. Demisianus) vir omni disciplinarum genere instructus. O Attica. atque Romana facundia pracclarus, CUJUS SOLERTI INGENIO NOVUM TELÉSCOPII NOMEN PERSPICILLO APTISSIME INDITUM DEBEMUS, nec non D. Joannes Clementius . . . . . D. Galilaeum convenissemus visendi gratia Venerem perspicillo falcatam speciem praeseserentem Oc. Da quelta autorità si ricava la troppa inclinazione, che ebbe Gio: Fabbro verso il Principe Cest, la dove scrisfe: Eodem Romae tempore (1611.) Lyncaeorum Princeps Illustrifs. Federicus Caesius, rumore tantum e Belgio audito, id ipsum Instrumensum composuit, & inter complures in Urbe magnates distribuit, nomenque Telescopii excogitavit. O' indidit O'c. quando vediamo che su Giovanni Demesiano, quegli, che nel 1611, inventò, ed impose il NOME di TELESCOPIO al Cannocchiale, inventato già due anni prima dal Galileo in Padova, come abbiamo mostrato altrove.

Dopo il Lagalla troviamo Carlo Antonio dal Pozzo forse fratello del Cavalier Cassiano, cognominato il Peireschio dell' Italia, nominato nel Tesoro Messic. a pag. 693. e 697. Segue quindi Gio: Pietro Olina di Orta Diocesi di Novara, il quale secondo l' Allazio nelle Api Urbane stampo un libro, che dedico al Cavalier Cassiano dal Pozzo Linceo così intitolato : L'Uccelliera, ovvero Discorso della Natura, e proprietà di diversi Uccelli in particolare di quei, che cantano. Romae apud Andream Phaeum 1622. in 4. Vi è ancora una ristampa satta del detto libro colle figure cavate dal vero, disegnate dal Tempesta, e diligentemente intagliate in rame dal Villamena in Roma presso M. Angelo de' Rossi 1684. in 4. grande. Trovo di poi Arrigo Corvino Bottanico. Poscia nel Tesoro colle note sopra il Recco a pag. 503 ed 840. si legge nominato Joannes Baptista Wintherius Bavaroscondanus ad Lycum (cioè di Schongaw) Caessi a Midicina, & Herbario. L'ultimo Accademico, che resta da nominare è Giovanni Wislingio di Minden di cui ne da la notizia M. Aurelio Severino in Prefac. ad Tractat. de Vipeta Pythia. Atque Patavino in amplissimo Lycco naturae corporum interpres Vir Lynceus Jo: Wislingius Mindanus se obtulit, cui vel Anasoma secandi subtilitate, vel obsequendi studio, O comitate non ubique gentium invenissem hercle parem Oc. E con questo, che forse ho detto con troppa proliffità, farò conto d' aver finito questa settima Lettera.

## LETTERA OTTAVA.

Το ή λόγων ου καλών τέχνη τὰ τοις άλλοις έυρημένα αἰχύνειν 
προβυμέεδαι, ἐπανορθέντα μὲν μηθέν, διαβάλλοντα ή τὰ τῆν 
εἰδότης πρὸς τὰς μὰ εἰδότας εξουρήματα, ἀκέτι δοκέει ξυνέσιος ἔπιθύματά τε τὰὶ ἔργον εἰναι, ἀλλὰ καταγγελίη μᾶλλον 
φύσιος, ἢ ατεχνίη. μάνοισι ἡ τοισιν ἀτέχνοισιν, ἡ ἐργασίη 
ἄυτη ἀρμόζει, φιλοτιμαμένων μὲν, ἀδαμᾶ ἡ δυναμένων κακίης ὑπαργέειν, εἰς τὸ τὰ τῆν πέλας ἔργα ἤ ὀρθά ἔοντα διαβάλλειν, ἤ ἐκ ὀρθὰ μωμέεδαι. 

1πτοκ. περί το χνης.

Qui vero ea, quae ab aliis sunt inventa, inhonestorum verborum artificio contaminare contendit, neque quicquam corrigit, sed a peritis inventa apud imperitos traducit; is
sane prudentiae existimationem tueri velle non videtur,
sed potius naturam suam, aut ignorationem malitiose prodere. Solis enim artium ignaris hoc opus competit, qui ambitiosius quidem contendunt, neque tamen improbitate sua
ullo modo praestare possunt, ut aliorum opera, vel recta
calumnientur, vel non recta reprehendant.

Hippoc. de Arte.



Er la continuazione delle Novelle Fiorentine recata sotto il Num. xviii. Firenze 6. Maggio 1746.
col. 276. e seguent. vengo dicendo, che da tutto
il sin qui provato, e dimostrato ognuno avrà veduto la salsa interpretazione data dal Signor Simone al testo del Fabbro, che ha portato dimezzato
ad oggetto unicamente di lasciar suori le seguento
sue espressioni — Primum vero diligentissimum
Artissicem Germanum, vel Batavum quendam exe-

cutioni dedisse, & vel casu tubum construxisse libentissime satematica.

GALILAEUM deinde ubi Patavii Mathemata prosessus de hoc inaudisset

audifset faltem fua sponte non vifo prius tubo similem construxifse . PRIMUSQUE O'Venetiis, O' Patavii a se repertum ostendisse, ut in illius libro Italico Idiomate perscripto cui titulus IL SAGGIATORE. Hic fane Galilaeus quicquid strepant, sive obstrepent invidi, non solum vix audito rumore confecit, sed co usque perfecit, ut primus hunc Caelo Tubum inferret, O admiranda illa omnia, quae jam in proemio descripsi mortalibus cunctis patesecit = In tutto questo testo stampato vivente il Principe Cesi, cioè nel 1628, non si vede, che egli contemporaneamente al Galileo fabbricasse alcun Cannocchiale, ne alcun Microscopio, che il Fabbro lo avrebbe detto in questo primo luogo, e l' altro testo, che comincia Eodem Romae tempore, e quello, che seguita immediatamente dopo il sopra riferito, e che conviene nel tempo coll' anno 1611., nel quale il Galileo già aveva portato a Roma il Telefcopio bello e fatto, e perfezionato da lui due anni avanti in Padova, e fatto vedere in Venezia. Quì il Signor Cosmopolita per occultare il vero agli altri, torna ad inviluparli da se stesso dicendo: Siccome poi il nome di Microscopio fu posto da Giovanni Fabbro, come egli stesso nel luogo citato dice alcune linee più fotto a quello strumento, che s' adopera per ofservare le cofe minute, che dal Galileo, e da aleri allora fu chiamato Occhialino. L' Occhialino appunto è il primo nome, che dal Galileo fu dato al suddetto stromento, essendo egli stato il primo inventore del medesimo. Il Signor Cosmopolita non trovando modo di rifpondere a quanto è stato stampato dal Signor Vandelli dalla pag. 40. fino alla 43. intorno al Galileo primo inventore del Telescopio, e per sostenere la falsità del suo assunto, trova il partito di cercare chi sia stato quegli, che abbia dato il nome di Microscopio al detto Strumento. Dopo aver così divertito il Lettore passa a dire = In fatti non & cofa più facile , che il Principe Cefio , il quale , come attesta in altro luogo il suddetto Fabbro, era stato discepolo del Porta, avesse da lai apparato a fabbricar lenti conveste, e concave, colle quali allora si cominciarene a comporre l'Occhiale, e l'Occhialino del Galileo ; o il Telefcopio, e il Microfcopio del Cefio, e del Fabbro Segretario della sua Accademia Lincea, e Botanico. Oh Signor Cosmopolita, le cose dopo che sono state proposte bisogna provarle, poichè non siete giunto a tanta autorità ancora, che vi si debba credere sulla parola, poiche vogliono effere ragioni sode, ed inconcusse, e testimonianze di buoni autori contemporanei, e quelle che riferite per verissime dette dal Signor Bianchi alla pag. xxxx. della sua Notizia de' Lincei sono state mostrate falsissime dal Signor Vandelli nelle sue Confiderazioni volgari dalla pag. 21, fino alla 43, e per tali fi comprovano da me nel corso di quelta lettera. Quumque per ea tempora rumor de Telescopii usu, cujus fabrica penes Batavos erat percrebuisset Caefins IPSE PER SE ex Theoria, quam ex libris Portae Oc. e malamente poi viene a conchiudere, se credesse d'aver provato colle parole

role del Signor Bianchi, soggiugnendo dopo le medesime. Nè il Signor Vandelli potrà MAI ribattere queste cose di fatto asterite con tanto sondamento dal Signor Bianchi, come abbiamo veduto. Anzi ho veduto troppo bene, che senza sondamento nulla ha provato, perchè sempre ha posto ogni studio nello stravolgere il fatto, com' è tutto quello, che ha riserito tolto dal Fabbro, il quale dice tutto all'opposto di quello, che gli vorrebbe sar dire, ma, tota lege perspesta, ogni sua macchina va per terra.

Avendo poi il Signor Vandelli accennato fra i moltissimi Autori. che hanno lavorato Telescopi, alcuni de i più eccellenti, e famosi uomini, che sono riusciti in quest'arte, e de' quali le Specole più famose dell' Europa si gloriano di avere tali Strumenti, il Signor Cosmotolita al suo solito salta in scena, e gli sa addosso una tirata da Dottor Graziano, e finisce la medesima col dire = Tanto più che l'Epoca dell'invenzione del Telescopio, e del Microscopio, non si dovrebbe forse fissare al solo Galileo, Porta, e Cesio, e ad altri Lincei; ma bisognerebbe incominciarla da Ruggero Baccone Inglese, che fior? nel decimo terzo secolo, il quale come accenna il Signor Vandelli, e come aveva detto più ampiamente Giovanni Freind nella Storia della Medicina. aveva avuta fin da quel tempo piena contezza di tali istromenti, e fattone uso = Con quelta scenica tirata pretende forse il Signor Cosmopolita di abbattere quanto ha scritto il Signor Vandelli alle pag. 30., e 31. delle sue Considerazioni? Ma in esse esaminando egli se il Telescopio sosse noto agli antichi Astronomi, dopo avere spiegato diversi testi equivoci di autori Greci, e Latini, sì antichi, che de' tempi di mezzo, foggiugne: Etale dee effere lo Strumento di cui parla il Paschio n ! fun libro delle Invenzioni Nuove-Antiche, che al riferire di Gio: Battista Cifati scrivendo della Cometa, che apparve l'anno 1618. dice, fuisse usum tubi optici antiquis etiam Astronomis samiliarem, testatur liber vetustissimus in Bibliotheca Monasterii Scheirensis ante 400, annos scriptus. E sarà forse il Manuscritto medesimo portato dal dottissimo Padre Mabillon nel suo Itinerario d' Allemagna, nel frontespizio del quale, com egli dice, vi è rappresentato Tolomeo, che esserva gli Aftri con un lungo tubo, che secondo lui non può esser altro, che un Telescopio, cosa che viene anche allegata da Ruggiero Baccone Inglese, che da la descrizione di simil Macchina, e poscia conchiude essersi ingannati tutti coloro, che hanno creduta una tale Invenzione effer più antica del Galileo, adducendo l'argomento preso dal non aver avuto gli antichi Astronomi nè precisione, nè certezza nelle osservazioni loro, prova più che sufficiente per mostrare, che essi surono privi del Telescopio, e di tant'altri Strumenti, e comodi, de' quali abbondano i moderni Astronomi, i quali avranno sempre eterne obbligazioni al Galileo, che col suo retto raziocinio giunse felicemente ad inventarlo. E alle prove addotte dal Signor Vandelli, che gli Antichi non abbiano mai

no mai avuta alcuna cognizione di un tale Strumento, quantunque si veggano figure in alcuni vecchi Manuscritti, che rappresentano Tolomeo, il quale offerva le stelle con un lungo tubo, non per questo si ha da. dire che sia un Telescopio? Poiche sappiamo, che gli antichi Altronomi si servivano appunto d'uno Strumento in forma di tubo, ma senza verri, che serviva loro per tenere lontano gli altri raggi provenienti dai diversi corpi luminosi, che potevano indebolire l'immagine dell'oggetto, che volevano offervare, e che potevano intorbidare la operazione, e di ciò ne abbiamo una prova espressa in Aristotele nel quinto libro De Generatione Animalium cap, 1. Airera yae ogu vege, ev μέν , το πορόωθεν δύναθαι όραν , έν ή , το τας διαροράς ότι μάλιςα ήδ όρωμένον διαιδάνεδαι . τάυτα ή έχ άμα συμβαίνα τοις άυτοις . ο γάς άυτος επηλυγισάμενος την χαιρα η δί αυλά βλέπων τας μέν διαφοράς άδεν ήττον κόδι μάλλον κρινά το χομικάτων, όψεται ή πορρωθεν οίγοσον εκ το ορυγμεvolv net peratur eviote acteus in the nuien dutanoti ogeniv. h.e. Dicitur enim acute cernere, aut quod procul cernere potest, aut quod differentias rerum, quae cernuntur, quam maxime fentiat. Quae quidem simul nullis eisdem contingunt. Idem enim (homo) manu admota, aut per fistulam , quamquam nihilomagis colorum differentias judicet , tamen longius cernet. Et quidem ex soveis, puteisque interdum de die stellas conspiciunt. Qui Aristotele ci dice chiaramente quanto basta, ed in quante maniere gli Antichi ajutassero la vista per vedere gli oggetti distintamente si celesti, che terrestri, cioè che adopravano de semplici tubi senza vetri per vedere più lontano, e con più distinzione le cose, e si servivano de' tubi per tener separati i raggi dell'oggetto. che volevano offervare, da quelli, che potevano provenire da altri corpi luminosi, i quali senza di un tal mezzo indebolivano, ed intorbidavano l'immagine dell'oggetto, che intendevano di offervare, alle volte ancora discendevano per sino ne' fossi, e ne' pozzi per vedere di giorno gli astri, cosa che non avrebbero fatto, se fosse stato allora cognito il Telescopio.

Siccome il Signor Simone Cosmopolita garbatissimo è solito per diritto, e per traverso a negare quello, che sa, e che non sa, e tal volta se gli torna conto anche la luce del Sole nel bel meriggio, senza portar rispetto a chi che sia, così con alteriggia, e petulanza seguita a dire = Intorno di questa lunga Storia de Cannocchiali del Signor Vandelli solamente vi noterò di passaggio, che egli sobriamente se la passaggio, che egli sobriamente se la passaggio carando entra a parlare de Telescopi Catadiottrici, mostrando di averne pochi veduti, e meno adoprati, se accenna appena il primo Newtoniano, e se nulla dice intorno del secondo risormato dall'Hadley, e da altri, contentandosi solamente di dire, che in questo secondo si statta solo qualche piccola mutazione, quando questa è di cose grandistime, ed essenziali, come ognuno sa, che abbia veduto l'uno, e l'altro strumento = Onde per illuminare, e disingannare il Signor Simone

Sofista imperversato, se pure è capate di esserio, sarà necessario di fargli sapere che il Signor Vandelli in compagnia dell'onoratissimo Signor Marchese Alsonso Fontanelli, per desiderio unicamente d'imparare, e per sola vaghezza d'udire i primi Letterati d'Europa, e per lo spazio di trenta mesi continui è andato attorno per le Corti, Accademie, Studi, e Osservatori più rinomati della Germania, Francia, Inghilterra, ed Olanda, senza contare i viaggi frequentissimi, che di poi per lo spazio di 20. anni da solo, o in compagnia di altri è andato facendo per l'Italia per le molte, e diverse incombenze avute dal suo Principe Naturale, e siccome è portato moltissimo per gli Studi delle Matematiche, della Fissea, e dell'Erudizione non ha perdonato ne a spese, nè a satiche per soddissare al suo desiderio.

" Pertanto gli accennati due Signori partirono da Modena nel Mercoledì 2. del mese di Maggio del 1725, per la Posta con un Cameriere a cavallo alla volta di Venezia passando per Buomporto, e " Finale, e dopo cinque poste e mezza di viaggio giunsero a Ferrara. fettero colà tutto il Giovedì, e Venerdì, e nella mattina del Sabato 5. detto continuarono il loro viaggio, e con due poste arrivan rono a Rovigo, e con due altre a Monselice, e quindi dopo fatto n un altra posta e mezza si trovarono nel dopo pranzo del Sabato condotti in Padova, dove fecero poca dimora, volendo eglino trovarsi in Venezia per la solennità dell' Ascensione del Signore, che , in quell'anno venne a' 10. di Maggio, onde la Domenica mattina 6. detto, dopo udita la Santa Messa s' imbarcarono in un Bucintoro, " e fecero il viaggio per acqua offervando i funtuofi Palazzi, che fo-,, no alla destra, ed alla finistra della Brenta, e a volta a volta discefero in terra per vederne alcuni de' più belli, ed alle ore 24. giun-, fero felicemente in Venezia: quivi si fermarono da sei giorni per " vedere tutte le funzioni, e cose più rare solite vedersi dai fore-" flieri in quell'occasione, essendovi stata anche la creazione del no-, vello Patriarca di Casa Gradenigo, videro una regata a Murano nel dopo pranzo dell' Ascensione stando nel Palazzo del N. U. Almorò , Pilani, dal quale furono fatti servire per tutto il tempo, che si fermarono in Venezia, dove trovarono molti Amici, e Padroni.

"Nel Sabato 12. Maggio con altro Bucintoro, e per la medenima firada ritornarono a Padova, dove si fermarono per tutta la
2, Domenica, surono a vedere il Museo del Signor Vallisseri, la Biblioteca di S. Giustina, il Giardino de' Semplici, ed altre cose delle
più distinte della Città; nel Lunedi mattina 13. detto proseguendo
il viaggio secero due posse sino a Vicenza, dove giunsero prima del
metro proseguendo, metro per sur la giornata per vedere il
Teatro pubblico disegno dello Scamozzi, e del Palladio, ed altri
palazzi, come quello del Pubblico, disegno de' suddetti Architetti.
Marcella re deve dono veduta la ferra ucompiciata partirono alla
Marcella re deve dono veduta la ferra ucompiciata partirono alla

, Martedi 15, detto, dopo veduta la fiera incominciata partirono alla I 2 , volta

120 , volta di Verona, facendo la strada di Montebello, Caldiero, e al compire la quarta posta di viaggio smontarono all'Olteria delle due Torri in Verona, nel dopo pranzo si portarono a vedere l'Ansiteatro, il nuovo Teatro, la nobile Raccolta Maffeana di Lapide, Colonne, Ceppi antichi; quindi passati l' Adige sul gran Ponte inferiore andarono a vedere la funtuofa fabbrica della Fiera nuova, di poi ascendendo il monte surono a vedere il Forte S. Felice, che domina

quello di S. Pietro, e tutti e due la Città, nel discendere offervarono la Fontana detta del Ferro perenne, che scorre al basso per

uso della Città.

" Nel Mercoledì mattina 16. detto uscirono di Verona col viazgiare alla destra dell' Adige sino al passo del Pontone, dove passan-, do lo costeggiarono alla sinistra, e secero una posta e mezza sino a Volarnio, e proseguendo con nuovi cavalli giunsero alla Chiusa. Forte de' Signori Veneziani tutto escavato, e nascosto dentro del monte di macieno durissimo sulla sinistra sponda dell'Adige. Dodici , Cappelletti del Presidio tirarono il Calesse su per quella angusta, e ripida strada pel tratto di circa 80. pertiche, e lo calarono al basso , dall'altra parte, col dar loro 12. paoli, e al compire della posta giunsero a Peri, con altra posta ad Ala di Trento, e con un altra a Roveredo, e da Roveredo fecero altre due poste sino a Trento, dove pernottarono.

Nel Giovedì mattina prima di partire da Trento furozo a vedere S. Maria maggiore, dove nel 1546. si raddunò il Concilio generale, ed , il famolissimo Organo; e dopo vedute altre rarità partirono per Bol-,, zano, facendo la prima posta a S. Michele; la seconda a Neumarke;

" la terza a Bronzol; la quarta a Botzen, o sia Bolzano.

Nel Venerdì 18, detto nel proseguire avanti secero le seguenti , poste a Tutzschen, alla Città di Brixen, a Miterwald, a Stertzin, , al Brenner, a Stainach, e quivi prosero allogio. Nel Sabato 19. da Stainach passarono a Schenberg, e coll'altra posta giunsero ad " Insprugh capitale del Tirolo; dove si fermarono per tutto il Sabato avanti Pentecoste: ivi andarono a vedere il Palazzo del Pubblico la Cattedrale, il Giardino, dove nel mezzo sopra di un piedestallo vi è ,, la statua equestre di bronzo, che rappresenta l'Imperatore Leopoldo; , quindi alla Chiesa di S. Francesco, ove sono i depositi degli Arciduchi d' Austria con quello di Massimiliano I. nel mezzo della Chie-, sa circondato da steccato di ferro colle sue imprese a basso rilievo " di bronzo, e fra i colonnati della nave di mezzo vi fono trenta sta-" tue di bronzo rappresentanti i Principi, e Arciduchi, e le Arcidu-" chesse di Casa d'Austria.

, La mattina di Pentecoste 20. detto dopo udita la Santa Messa , profeguirono il loro cammino alla volta di Monaco facendo una po-, sta doppia sino a Seefeld, poi un altra a Miterwald, una e mezza , a Boleschen, Borgo situato dietro il lago detto Walchen, che si la-, scia per ascendere, e traversare un bosco, quindi si torna a discen-, dere pel tratto di poco più di quello, che si era asceso, ivi si fermarono, e discesero di calesse per offervare, e girare intorno ad un piccolo val-, loncello alla finistra della strada circondato d'arbori, dove videro uscire , tanta quantità d'acqua da far macinar due molini, che per balze, e diruppi scende a precipizio, e con gran romore va poi a finire nell' , altro lago più grande detto Choel. Nacque allora discorso tra il Si-. gnor Fontanelli, e il Signor Vandelli d'onde venisse tanta quantità " d'acqua, e su conchiuso, che per istrato sotternaneo venisse dall' altro lago sopraddescritto più alto di livello; al finire del discorso terminarono ancora un altra posta e mezza giugnendo a Benedict Bevren, e di là con nuovi cavalli andarono a Wolferausen, dove pernottarono.

Nel Lunedì mattina 21. detto fenza mutar cavalli fecero due altre poste, ed entrarono in Monaco alle ore 10., e smontarono all' , Osteria del Sole: si fermarono in quella Città capitale della Bavie-;, ra, avendo lettere per la Corte, e per gli Signori Marchesi Livizzani paggi di S. A. Elettorale, i quali Signori sempre li favorirono nel far loro vedere le cose più rare dentro di Città, le Galerie, i Musei, ed il Tesoro; e suori più Palazzi Elettorali, trovandosi allora la Corte a Lichtenberg, che tornò in Monaco nel dopo pranzo de' 29. per trovarsi alla processione del Corpus Domini, che si sece nel di 30. , di Maggio, nel qual giorno anche il Signor Marchele Fontanelli comparve in Corte la mattina, e nel dopo pranzo vestito in galla, e su a

baciare la mano a S. A. Elettorale.

" Partirono di poi da Monaco nel Venerdì dopo pranzo r. Giu-, gno, e giunsero a Prugg colla prima posta, con una e mezza a De-, ghenbach, e con altra simile ad Augspurg, o sia Augusta. Stettero tutto il Sabbato in quella Città, nella quale videro molte Chiefe di Cattolici, e di Luterani, poi si portarono a vedere la Torre nella quale a forza di macchine s' inalza l'acqua da 100, piedi di Bologna, e di là discende a mantenere perennemente i getti delle sontane , pubbliche, e delle private ancora. Videro parimente il Palazzo pubblico, che è una suntuosa fabbrica, dov'è una sala delle più belle; che si veggano.

" La Domenica 3. Giugno dopo udita la Santa Messa partirono d' Augusta, e dopo una posta e mezza giunsero a cambiar cavalli a , Somerfausen, e con un altra simil posta entrarono nella piccola Cit-,, tà di Gunzburg, e quindi fatta altra posta e mezza arrivarono in " Ulm alle tre ore della fera. Quella Città è tutta piena di Luterani, " furono anche a vedere le macchine per alzar l'acqua, edifizio tutto n fimile a quello d'Augusta; con questo divario, che l'acqua viene , alzata folo a 60. piedi, e furono anche a vedere la Chiesa maggiore.

"Nel Lunedi mattina profeguendo il viaggio fempre per la posta giunsero a cambiar cavalli a Westersteten, nell'altra posta a Geisting, poi a Goppingen, e di là a Blochingen, quindi con nuovi cavalli si prosegui verso l'altra posta costeggiando il siume Necker, e dopo un ora di cammino si giunse ad Esting, Città sulla destra del detto simme, che mediante un ponte di pietra di taglio di tredici archi si unice alla sinistra, prima di giugnere al detto ponte osservarono uno stranimazzo per sostenere l'acqua per le fosse, e per gli edifizi della Città, che è formato di gran pietre di taglio incastrate entro telari fatti con travi a spalto, e sarà lungo da cinquanta pertiche, e poscia giunsero a Canstat, altra piecola Città, che 20. anni addictro abbrucciò quasi tutta, e allora si andava risabbricando: per tutto il giorno avevano osservato e colline da una parte, e dall'altra del detto siume tutte piene di vigne, che rallegrano molto, a.

vederle, la notte presero alloggio nella detta Città di Canstat. . Martedi s. Giugno fecero una posta e mezza sino ad Entzewein. un altra e mezza a Pfortzbein, quindi ad Etlingben, poi un altra e , mezza a Rastat, di poi a Stolofen, dove presero alloggio. Nel Mercoledi 6. detto si portarono a Bischoffsein, e di la a Kell fortezza sul , Remo. Ivi presi nuovi cavalli passarono per mezzo di Kell, e , poscia il fiume Reno pel ponte di legno lungo 700, tesi, e dopo una n mezza posta di viaggio entrarono in Strasburg alle ore undici della , mattina, stettero in quella Città per due giorni e mezzo per veden re moltissime cose rare, come nel dopo pranzo, e nel Mercoledì , susseguente si portarono in carrozza a fare il giro della Città per ve-" dere le fortificazioni, sì di dentro, che di fuori, nel Giovedì 7. detto, dopo veduta la Cattedrale, ascesero sopra di quell'altissima , Torre quadra, ed ottangolare tutta di pietra di taglio alta 500. , piedi di Argentina, di dove si vede una gran parte dell' Alfazia; , e vi stettero tutta la mattina offervandola col Telescopio. Nel do-" po pranzo furono a vedere la scelta, e copiosissima Biblioteca de PP. Gesuiti. Il P. Pecher, che ne era il Bibliotecario mostro loro , tutte le Bibie Poliglotte, il Messale detto Mozarabes, emendato n da Alfonso Oreiz per ordine di Francesco Ximenes, Arcivescovo , di Toledo, stampato in Toledo nel 1500. in foglio per Pietro , Hagenbach col suo Breviario compagno, dove osservarono molte , varietà nelle formale della Confacrazione, nel Simbolo, e in altri , luoghi, e colà videro moltissimi altri libri di prima stampa, e raris-

", Nel Venerdi mattina 8. Giugno partirono da Serasburg, seceso, una posta sino a Seissen, poi a Wilten, ed una e mezza a Zavern, poi un altra posta alla sortezza di Pfulzburg, una ad Homerin, un altra a Saarburg, indi ad Erwing, e poi due altre sino a Blamone, e duna e mezza a Benaminy, e di si un altra posta e mezza a Lu-

" neville, dove giunfero alle ore 9. della fera. Tutto il Sabato, c tutta la Domenica stettero a far visite, ed a recapitare le lettere al Signor Marchele Lunati Visconti, e ad altri Signori, ai quali erano raccomandati. Nel Lunedì 11. detto dopo presentate le lettere alle loro Altezze Reali Signor Duca, e Signora Duchessa di Lorrena entrarono nell'Accademia il Martedì 12. detto florida di 40. e più tra Principi e Cavalieri. Nel tempo della dimora in quella Accademia Reale, che fu dalli 12. Giugno fino alli 5. di Settembre andarono, oltre i quotidiani esercizi, che facevano, vedendo, ed offervando le cose più rare della Corte, e del Paese all'intorno. La sera del Giovedì giorno di S. Giacomo 25. Luglio giunse a Luneville il Duca d'Antin, col Vescovo di Langres suo fratello, con un figliuolo, e nipote, alloggiarono in Corte, e partirono poi li 26. per Strasburg, tutta la Corte si pose in galla in attenzione del Duca di Orleans. che giunse poi alli 28, alle ore 4, del dopo pranzo, erano preparata tutti i possibili divertimenti di giuochi, di feste da ballo, di Tragedie, e Comedie, e giuochi d'acqua ancora, ma dopo preso l'alloggio per una notte profegui anch' egli il suo viaggio a Strasburg.

", Nel Lunedì q. Agosto si portarono a Rosiers per vedere quelle, samose Saline poste tra Luneville, e Nancy in un'sfola del fiume.

Meurehe, che non è larga più di 80. passi, l'acqua salsa si estrae da un pozzo, la cui superficie è 14. piedi sotto il piano della terra, una ruota mossa dalla corrente del siume sa giuocare diverse tromp, be, che continuamente estragono l'acqua salsa, e per condotti, passa ai, vassi di 9. sornaci, che vi sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si continuamente si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si continuamente si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si continuamente si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si continuamente si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si salsa si continuamente si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il Sale, le qua salsa si sono all'intorno per cuocere il salsa si sono all'

, rendite di quel Ducato.

"Nella Domenica 26. Agosto si portarono a Vic per vedere il passaggio della Regina di Francia, che andava a Verfailler, ed era stata sposata in Stratburg li 15. d'Agosto dal Duca d'Orleans; il quale tanto nell' andare, che nel ritornare alloggiò in Corte a Linevolle. Fra le molite e cose mostrate a quel Real Principe; vide la gma Sala piena di macchine, e modelli, e le esperienze colla Macchina Boyliana ridotta all'ultima persezione dal samoso Macchinista Mr. Filippo Varge copiata da quella della Reale Società di Londra, le quali esperienze eran state preparate avanti da lui medesimo, e dal Signor Vandelli, con alcun'altre, che gli sigger, le quali aveva vedute fare in Italia. Avevan anche colà fatta conoscenza del Padre Abate D. Marte e Pesididier; e del Padre Calmet, che lavorava attorno all'Istoria della Lorrena, di Mr. du Val Custode della Reale Biblioteca, e di diversi altri uomini dotti.

" Nel Mercoledì poi 5. Settembre dopo aver fatte tutte le visite " convenevoli partirono da Luneville, con una posta e mezza giunse-

, ro a S. Niccold, e con altra posta a Nancy, con nuovi cavalli giun-" sero a Valaines altra posta e mezza, di lì a Toul, poscia a Lave, quivi si accompagnarono col Signor Conte Kinzki figliuolo del gran Cancelliere di Boemia, da Lave giunsero a Vove, poscia a S. Aubin. a Ligny, e con una posta e mezza a Bar le Duc, dove pernottarono. , Nel Giovedi 6 detto fecero due poste a Maison du Val; e tre altre per arrivare a Somuel entrando in Francia, e poi con due altre poite si condussero a Chaalon sur Marne, quindi con due altre poste a Jalon, e colà presero alloggio. Nel Venerdì mattina 7. detto se-, cero altre due poste sino ad Espernay, ed altre due a Portpinson, e con altra posta giunsero a Dormans, dove si assaggio il vino di Cham-, pagna, e poi si fece un altra posta e mezza a Parois, e con altra , giunsero a Chateaux. Thiery, dove presero alloggio. Il Sabbato mattina 8. detto con cavalli freschi andarono a Chezy, e di la fecero , due poste a Nanteuil, e poi con un altra arrivarono alla Fertè, e , di lì a S. Jean les Jumeaux, e con altra potta alla Città di Meaux. ove alloggiarono. La Domenica o. Settembre, udita che ebbero per , tempo la Santa Messa, proseguirono il loro viaggio verso Parigi, , nelle prime due poste giunsero a Claye, e con puovi cavalli a Vergalan, di poi a Bondy, e coll'ultima posta Reale entrarono in Parigi, dove giunsero la mattina del Lunedì 10. Settembre per trovaisi a tutte le funzioni, che in tal occasione si dovevano fare a ", Parigi, a Fontaineblau, ed a Versailles; dove dopo di loro giunsero, anche i quattro fratelli Principi di Baviera, cioè il Principe Elettorale, il Duca Ferdinando, l' Elettore di Colonia, ed il Principe Teodoro, e quantità di Nobiltà forestiera ivi concorsa, senza quella del Regno. Il Signor Marchese Fontanelli, e Signor Vandelli, separatisi dal Signor Conte Kinzki, col quale erano sempre venuti di buona compagnia, andarono a smontare all' Hôtel di Malea, e di là nel Venerdi 14. detto nel dopo pranzo passarono all'Hôtel di Tour-, non in faccia al Palazzo d'Orleans detto di Luxenburg posto nel Faubourg Saint Germain. Dato recapito a molte lettere di raccomandazione, cioè al Signor Marchese Giovanni Rungoni, Inviato straordinario di Modena a quella Corte, che gli attendeva, e per gli , quali aveva fatto preparare il fuddetto alloggio, nel quale trovarono , il Signor Marchese Montorio Romano, li Signori Sbarra, Conti, ,, Balbani, Fiorentini, e Diodati, tutti Cavalieri Lucchesi, con al-, cuni de' quali il Signor Marchese Fontanelli era stato Convittore , nel Collegio di Modena. Presentarono le sue alla Serenissima Du-, chessa d'Hannover, al Signor Marchese Monti, al Cavalier Morfelli. " e a molti altri, che si tralasciano di nominare.

" In tanto che la Corte doveva da Fontaineblau passare a Versail-" les secero le visite di convenienza, e di poi cominciarono a vedere " le Chiese di Parigi, i Palazzi, ed i Giardini Reali. Nel Lunedì

, 17. detto

17. detto per la strada di Montrouge si portarono a vedere il bel.
27. Palazzo del Duca du Maine a Scenux, ed i vaghi giardini, quantini tà di sontane, con una cascata maravigliosa, e con un getto d'acipua, che giugne all'alterza della solmità della collina, ovi è il Palazzo coi giardini suddetti, ed è uno dei più gran getti, che sia in Francia. La sera del Giovedì 20. in compagnia del Signor Margiches Giovanni Rangoni surono nell'Osservatorio di Luxenburgo, ivi poi ritornarono parecchie altre volte per la comoda vicinani, za, dove Mr. Croeser fratello di Mr. de l'Isle gli sece vedere col Telescopio le Macchie Lunari, e Giove co' suoi Satelliti, e Saturino ancora col suo annello.

"Nel Mercoledì 26. coll'occasione, che anche i Principi di Baviera, serviti, e trattenuti dalla Corte andavano a Verfailler, anche
il Signor Marchese Fontanelli, ed il Signor Vandelli si unirono co'.
Cavalieri del loro seguito, ed ebbero tutti i comodi di vedere quel
sutuoso, e vastissimo Palazzo, tutti i giardini, ed i giuochi d'acqua
il a Menagerie, Trianon, Marly colla sua samossisima Macchina, che
somministra l'acqua per una quantità sterminata di giuochi, che si
santa Germain en Laye. A vedere tutte le accennate magnificenze v'impiegarono sei giornate, che fuori di una tale occasione non
avrebbero veduto, e di poi tornarono a soggiornare a Parie.

, Nel Mercoledì 3. Ottobre in compagnia degli accennati Cava-" lieri Lucchesi, tutti a cavallo per la posta si portarono a Chantilly, " che dopo Verfailles è un altra bellissima delizia del Regno, la quale era del Duca Regente di Borbone. Nel passare per Saint Denys piccola Città distante due leghe da Parigi, fi fermarono colà per vederla. " essendo famosa non solo per essere il luogo del Mansoleo de' Re; e , Regine di Francia, de' Principi, e Principesse del Sangue, e di , altri Principi, e Generali rinomatissimi; ma ancora per contenere , il gran Teforo, che quindi furono a vedere nell' Abbazia, che por-, ta anch'essa il nome di San Dionigi. Dopo aver offervato quel gran Convento paffarono nella Chiefa, che è grande e maestosa per molti suntuosi sepolcri dei Re di Francia di bronzo, di marmi neri, di marmi bianchi con sopra statue di bronzo dorate, fra i quali so-,, no degni di offervazione quelli, che fi veggono innalzati in una , cappella a mano finistra entrando nella nave. Vi è un luogo sot-, terraneo e spazioso lungo 9. tesi, e largo due e mezza per la sepol-, tura de' Re, e Regine, Principi, e Principesse del Ramo Borbone. , Di la furono condotti nel Teloro, che confiste in una gran Sala ,, contigua all' incontro della detta cappella; ov'è una dampana con-, tinuamente accesa per la grande quantità di reliquie, d'immagini, ,, di croci d'oro, e d'argento, che vi si conservano. Videro la spa-

, da di S. Luigi, quella di Turpino gran Cancelliere di Francia, e

126 , quella della Pucelle d'Orleans, con molte altre spade reali. e co-, rone ornate di pietre preziofe. Vi fono anche diversi scetti d'oro. uno de' quali è quello, che dicono di Carlo Magno; vari libri manuscritti, e moltissime altre cose rare. Proseguendo poscia il viaggio arrivarono a Chantilly, dove videro una Menagerie piena di Lioni, Lionesse, Tigri, Lupi, Orsi, Volpi, Cervi, Istrici, Castori, e volatili di più spezie, e così ritornati a Parigi andarono impiegando tutto il rimanente dell'Ottobre nel vedere tutte le cose più rare tanto dentro, che ne' contorni di Parigi, come i Teatri Italiani, e Francesi, le Biblioteche del Cardinale di Roano, di S. Geneviefa, la Tellerjana de' PP. Gesuiti, quella de' PP. dell'Oratorio, la Colbertina del Conte Senlet ricca di otto mila manuscritti, dove videro la Bolla del Papa pel Concilio Fiorentino, la Biblioteca Regia, dove il Signor Vandelle vi si è portato per due mesi continui, e per ultimo con Lettera di Cachet ottenne la grazia dal Re di potersi far dare dal Bibliotecario Mr. Boivin, e servirsi a casa di que' Manuscritti, che avesse dimandati, spettanti alla gran Raccolta degli Scrittori delle cose d'Italia, che stava facendo il Signor Muratori, com'egli stesso lo accenna nelle Prefazioni delle cole tratte da quella copiolissima e vastissima Biblioteca. La prima volta, che si portarono a vedere quella Regia Biblioteca Mr. Boivin Custode della medesima mostrò loro la Terza Deca di Tito Livio scritta a mano in calattere unciale segnato num. 5255. Un Prudenzio de' fuoi tempi segnato num. 5017. Le Pistole di S. Paolo Greche del medesimo carattere segnato num. 2245. e molti altri libri manuscritti rarissimi.

" Passato tutto il mese d'Ottobre cominciarono a sermarsi in Parigi. Li 3. di Novembre furono a trovare il Padre Mezzenati Ferrarese nei Carmelitani, e si fermarono seco a pranzo nel Gabinetto del Padre Sebastiano Trouchet, che passava per uno dei più eccellenti Matematici dell' Europa, era Accademico della Reale Accademia delle Scienze fra gli Onorari, aveva una Galeria di Modelli, di Macchine, ed era stato maestro del su Regente Duca d'Orleans. Frattanto il Signor Marchese Fontanelli entro com'Accademico estero nella Reale Accademia sotto la direzione di Mr. Venduil per gli efercizi cavalereschi, quattro volte per settimana, standosene però sempre di abitazione al suddetto Hôtel di Tournon, dove prendeva lezioni di ballo, e di lingua Francese sotto di eccellenti Maestri. Per quello poi che spetta alle Scienze secero amicizia con Mr. de Fontenelle, coi due fratelli de l'Isle, e particolarmente con Mr. Croifer, in cafa del quale si facevano Radunanze Accademiche due volte per settimana sopra materie di Fisica, e di Matematica, vantaggio procurato loro dal Signor Marchele Ran-" goni, al quale stavano appoggiati in tutto e per tutto. Da lui era-" no stati introdotti da Monsignor Nunzio Massei, dal Signor Amba-. Cils . " fcia-

fciator Veneto Barbone Morofini, dal Signor Conte Landi Inviato di Parma, ora degnissimo Cardinale, e da altri Ministri di Corti estere, dove una volta, e l'altra andavano a pranzo. Da loro pure si contrasse amicizia col Signor Abate Conti nobil Veneto, grafi Filosofo e Matematico. Si portavano alle Assemblee della Sorbona quando si tenevano. Non tralasciarono mai di portarsi a tutte le Radunanze Accademiche, e in tutti que' luoghi, dove fosse stato comodo d'imparare, come spessissime volte andavano a sentire recitare la Tragedia Francese. Nella Domenica 11. detto furono alli Benedettini di S. Mauro a far visita al P.D. Bernardo di Montfaucon, il Signor Vandelli era incaricato di portargli i complimenti del Signor Muratori, con quella occasione parlò anche col Padre Martene, e col Padre D. Ursino compagno del detto Padre Martene. Più volte e in compagnia ora del Signor Abate Conti, ora del Signor Marchese Rangoni hanno parlato col Padre Souciet, e col famoso Padre Hardouin. Nel Lunedì 12. Novembre, e nella mattina furono a vedere l'Assemblea del Parlamento nella gran sala dell'Isola del Palazzo, ov'è solito di fare le sue sessioni.

" Nel dopo pranzo del Martedì 13 di Novembre intervenero alla Radunanza dell' Accademia Reale delle Medaglie, ed Iscrizioni, che si fece in una sala del Palazzo del Louvre, dove l'Abate Gedoyn parte lesse, e parte recitò il primo discorso sopra l'origine della Pit-, tura col fare la storia della medesima. Mr. Borvin Accademico della Crusca, dell'Accademia Francese, e di questa ancora, Bibliotecario del Re, Professore Reale di lingua Greca, e successore di Da-, nicle Huet, che aveva invitato il Signor Vandelli, recitò in secondo luogo un discorso contenente la storia della Biblioteca Reale, si estese molto in un elogio di Gulielmo Budeo quinto Bibliotecario , della medesima. Altri Accademici recitarono altre erudite cose, che la brevità prefissami non mi permette di accennare come Mr. " Jous, l'Abate Bance, Mr. de Boze uno de' 40. dell' Accademia " Francese, e Segretario perpetuo di questa, che la fece da Presiden-, te, dando il suo giudizio, dopo che ciascheduno aveva finito di recitare il suo discorso.

, Nel Mercoledì 14. il dopo pranzo intervenero in un altra fala del Louvre, dove si raduno l'Accademia Reale delle Scienze, la , quale tiene le sue conserenze ordinarie, il Mercoledì, ed il Saba-,, to dalle due ore fino alle cinque della fera, e si raduna in pubblico ", dopo l'ottava di Pasqua, e dopo S. Martino terminate le vacanze. " Ivi dunque udirono l'elogio di Pietro il Grande Czar di Moscovia, " che durò cinque quarti d'ora recitato da Mr. de Fontanelle, nel qua-", le espose i fatti più singolari, e giunse a dire, che non v'era mai ,, stato Monarca, che avesse idee più grandi, e vaste di lui. In secondo luogo Mr. Groffroi Medico della facoltà di Parigi, Lettore

n nel Collegio Reale, e Professore di Chimica recitò il suo discorso sopra la maniera di fare un colore Bleau, che non mai si è veduto il più vivo. Il terzo ed ultimo discorso su quello di Mr. du Fay sopra alcune esperienze di Catottrica da lui fatti cogli Specchi Ustori lopra una notizia avuta dal sopraccitato Mr. Varynge, che nel Collegio de' Gesuiti di Praga vi erano due Specchi Ustori Parabolici concavi, che posti verticalmente l'uno di contro l'altro accendevano il fuoco in materie combustibili; come ponendo un mucchietto di polvere da schioppo nel suoco di uno, ed un carbone acceso nel fuoco dell'altro, e ravvivando il fuoco con foffietto ne feguiva l'effetto. Sino in Lorrena era già stata mostrata al Signor Vandelli una tal esperienza dallo stesso Mr. Varynge, in distanza di 20. e di 30. piedi, e che era giunto a capire, che si poteva abbrucciare, in materie combustibili sino alla distanza di 600. piedi . Promise di continuare le esperienze, ripromettendosi, che sia istoria, e non favola quella, che in tal modo (al riferire di Tzetze Poeta Greco. ma molto posteriore ad Archimede) quel grande Matematico abbrucciasse le navi de' Romani. Questa memoria si trova ora stampata nell' Istoria dell'Accademia Reale delle Scienze dell'anno 1726.

"Anche l'Accademia Francese è composta di 40. Accademici pensionari tutti uomini ragguardevoli per la loro erudizione, e questi anch' esti hanno un quarto nel Louvre, e si radunano tre volte per settimana, e due volte in pubblico fra l'anno, e consersicono fra loro sopra la purità della Lingua Francese ad oggetto di renderla

capace della più colta, e fublime eloquenza.

"Coll'occasione delse solite radunanze delle Accademie dopo il giorno di S. Martino gli Accademici, che per la maggior parte crano a villeggiare, si restituirono in Parigi poco prima del detto giorno; il Sig. Marchese Fontanelli, e Sig. Vandelli di poi cominciarono a fare amicizie con diversi soggetti, e de principali di esse Accademie, la conversazione, che spesso generavano del Signor Abate Conti, che si faceva nel dopo pranzo per tre volte la settimana nel Palazzo del Signor Ambasciator Veneto, dove egli abitava, e dove intervenivano frequentemente i primi Letterati, Matematici, e Filosofi di Parigi, servì ai medesimi per conoscerli, e fare amicizia con molti.

"Il Signor Marchese Giovanni Rangoni li condusse tutti e due nel giorno de 17. Novembre all' Osservatorio Reale, dove impararono a conoscere Mr. Maraldi, e Mr. Cassini il giovine tutti e due Astronomi eccellentissimi, e gli lasciò a loro raccomandati, perchè vi potessero ritornare a piacimento, come in fatti vi andarono pareconchie chie volte nel tempo del loro soggiorno in Parigi, ed ebbero il como di vedere quanto vi è di raro e bello in ogni genere. Anche il Signor Abate Conti soprannominato li conduste ai Padri dell'

" Ora-

" Oratorio, dove nel dopo pranzo di ogni Domenica si saceva adu" nanza d' uomini letterati nell' appartamento del Padre Desmoler,
" che sempre frequentarono per tutto il tempo, che si fermarono in
 quella Città, ivi conobbero il samoso Medico Mr. Petit dell' Acca" demia delle Scienze, il P. Reyneau, Mr. Gosse bravo Geometra, il
" quale a spese del Cardinale di Polignae rifece le esperienze Newto" mane de' colori, e molte altre di più, l'Abate Fraguier, Terrasson,
" Longorou, Mr. de la Monnoye, l'Abate Sullier, e Grante.

"'Il Martedì è il giorno destinato per le udiénze degli Ambasciatori, onde il Signor Marchese Rangoni li conduste più volte a Verj, failles, nella prima volta il Signor Marchese Fontanelli su presentato
al Re, ed anche alla Regina, quand'era alla Toelette, di poi su condotto da Mr. de Mrville primo Segretario di Stato, dal Duca Regente
di Bourbon, dal Vescovo di Fresus Precettore del Re. Andavano poi
spesse volte alla Corte della Serenissima Duchessa d'Hannover nel Pa-

, lazzo del Luxenburg.

,, Nel giorno 7. di Dicembre furono nel Faubourg Saint Antoin a " vedere la fabbrica de' vetri, dove videro lavorare, e pulire Specchi fusi nelle fornaci di 12. piedi di lunghezza, e larghi a proporzione, la maniera di fondere gli Specchi di tanta grandezza fu ritrovata fin sotto il Regno di Luigi XIV., e questo segreto di poi passò in Inphilterra, e in Allemagna, non ostante le precauzioni usate perchè non fosse propalato. Entrati poi nell'Inverno il Signor Vandelli impiegò que' mesi di freddo assai rigoroso, che sece gelare la Senna, a trascrivere molte cose inedite dai Manuscritti della Biblioteca Regia per la gran Raccolta degli Scrittori delle cose d'Italia, e a frequentare le erudite sopraccennate Conversazioni. Giunti poi , verso la metà di Marzo dell'anno 1726. il Signor Marchese Rangoni li conduste a Versailles per cominciar a fare le visite di conge-,, do, e per prepararsi alla continuazione del loro viaggio alla volta , dell' Inghilterra, e di Londra particolarmente, onde avendo fatto tutti i loro convenevoli in Parigi la mattina de' 19. Marzo 1726. , giorno di Martedì dedicato a S. Giuseppe, e dopo udita la Santa Mella partirono di colà per la posta prendendo la strada di Liancur. , per ivi riverire il Signor Abate Conti, fecero una polta fino a Saint , Denys, ed un altra ad Ecovan, poi una e mezza a Lusarch, ed al-, tra simile a S. Leu de Seran, dove passarono il fiume Oyse, e con , altra posta giunsero a Liancur; ed ivi trovarono il Signor Abate " Conti col Signor Marchese di Liancur fratello del Duca di Rossocau, " che erano colà a villeggiare, essendo quella situazione il primo luo-, go deliziofo, che sia stato piantato in Francia, ivi sono quantità di ,, fontane, ed altri giuochi di acque, che una semplice ruota di 30. , piedi di diametro posta dentro di un canale di acque chiare, che la , fanno girare, l'acqua stessa viene portata alla suddetta altezza, di , dove

dove passa in un ricettacolo, da cui viene distribuita ai rispettivi, giuochi. Fattisi dunque da loro i dovuti complimenti, e ringraziamenti al Signor Abate Conti profeguirono il loro viaggio, e dopo.

, tre poste giunsero a Clermont . " Nel Mercoledì mattina 20. detto fecero una posta e mezza sino , a Saint Just, poi con nuovi cavalli a Wavigny, e di là a Bretevil. quindi un altra posta e mezza a Flerspost, ad Hebecourt, con un altra, e con cavalli freschi giunsero alla Città di Amiens, poi con una e mezza a Pecquigny, con un altra a Flixcourt, quindi ad Ailly, e poi al finire di un altra posta e mezza entrarono nella Città d'Abeville posta sulla Some. Il Giovedì mattina 21. Marzo si portarono a vedere la suntuosa fabbrica de' panni di Wanrobes, ove tra uomini, e donne sono impiegate 6500, persone, dopo di che si riprese il viaggio, e si sece una posta e mezza sino a Nonvion, un altra a Rernai, un altra a Nanpon, e con un altra e mezza alla , fortezza di Montreuil, con altra simile a Franc, e ne secero un altra a Neuchatel, e al finirne un altra e mezza entrarono in Boulogne situata al mare colla sua metà in piano, e l'altra sul dorso di una , montagna. Nel Venerdi mattina 22. Marzo partirono da Boulo-, gne, fatta una potta e mezza cambiarono cavalli a Marquise, e giunti un miglio di quà da Haut Buisson videro nel mezzo della stra-, da una piramide con croce sopra di pietra errettavi in memoria di 3. calessi d'Inglesi ivi, un anno addietro, assassinati, e nel terminare questa posta giunsero a Calais poco prima del mezzo giorno.

, Si fermarono in Calais per tre giorni aspettando vento savorevole all' imbarco. Finalmente nella Domenica 24. di Marzo alle 4. , ore della sera s' imbarcarono in un Paquebot con vento per la metà contrario, si andò sempre bordeggiando a orza, e poco dopo la , mezza notte entrarono in porto a Douvres, e smontati andarono in , una Osteria per prendere un poco di riposo. Il Signor Vandelli cirea il levar del Sole tornò al Porto, e lo trovò con fua maraviglia , tutto in fecco, e vide lo stesso Paquebot, di cui si erano serviti al , tragherto, poggiare col fianco sul fondo di esso Porto, e cogli alberi all'inclinazione di circa 45. gradi. Egli discele nel Porto, e , lo traversò tutto a piedi, non trovandovi di acqua, che un folo pic-, colo rivoletto, che vi scorreva per lo lungo, e che scaturiva dal ", piede del monte, e lo traverso con un semplice passo senza sfor-, zarsi. Osfervo che le sponde erano assai alte, e sece rislessione, che quando smonto dal Paquebot lo aveva fatto su di una tavola posta come orizontale sulle sponde del Porto, e del Paquebot.

" Nel dopo pranzo riprefero il viaggio per terra alla volta di Londra in una carozza a quattro cavalli in compagnia di due Signori Inglesi. Nella sera giunsero a pernottare a Cantorbery, alle tre , ore della mattina del Martedì 26. Marzo, colla stessa carozza, e 2 + Vis ..

cavalli profeguirono il viaggio, e giunfero a pranzo a Rochefter, , dove cambiarono cavalli. Nel partire, in passando sopra il ponte offervarono una fquadra di vafcelli da guerra, che erano in acqua n lungo il fiume Milway, che vi passa per mezzo, alle ore poi 9. e mezza della fera giunfero in Londra, e pernottarono in una Locan-, da. Nel Mercoledì mattina 27. Marzo furono a trovare nel Sufufule Street il Signor Giuseppe Riva allora Ministro Residente di Modena a quella Corte, e stettero seco a pranzo in compagnia del , Signor Dottore Antonio Cocchi Fiorentino, e del Signor Bononci-, ni. Nel dopo pranzo si portarono col Signor Riva a fare una visita alla Signora Duchessa di Schurewsbury; nel qual tempo sopraggiun-, fe il Signor Marchele Scaramuzza Visconti di Milano, l'Amban sciador di Danimarca, e quello del Re di Sardegna. La sera ritor-, narono a casa del predetto Signor Riva destinata per l'adunanza di , uomini letterati, fra' quali vi era Mr. Michele Maittere autore de-, gli Annali Tipografici, il Signor Attilio Ariofti, il Signor Cocchi, , il Signor Claudio Re Residente di Parma, e molti altri. Quindi , poscia passarono al loro Quartiere, che era stato preparato avanti , del loro arrivo nello stesso Suffulk Street, con due sole case intermen die all'abitazione del detto Signor Riva, e in faccia vi stava l'Inviato , di Mirocco Nel Venerdì sera 29. Marzo ritornarono dalla Signora Duchessa di Schurewsbury, la quale sece la finezza di presentare il Signor Marchese Fontanelli al Re Giorgio. Di poi colla mediazione del Signor Riva, e del Signor Marchese Visconti, su condotto , dai Principi Reali, e poscia surono introdotti nelle più celebri con-, versazioni di Londra. Nel Sabato mattina 30. Marzo all'uso Romano, e 19. fecondo lo stile Inglese, essendo il giorno di S. Giu-, seppe andarono ad udire la Santa Messa nella Cappella del Signor Forelli Ministro Residente della Serenissima Repubblica di Venezia, , quindi passarono a fare una visita a Mr. Maistere autore de' detti An-" nali Tipografici, che fece loro vedere una fcelta e prodigiofa Rac-, colta di libri de' primi, e più infigni Stampatori, de' quali si è ser-, vito per formare la predetta opera. Nel dopo pranzo furono a ve-,, dere la Chiesa di S. Pietro in Westminster .

"Nella fera andarono a fentire lo Scipione del Roli; che si recitava nel pubblico Teatro da famossissimi Musici, e Suonatori Italiani, fra' quali eravi il Senessimi, la Cuzzoni, e la Faustina. Il Teatro
ne è fabbricato sul gusto di quello di Vicenza del Palladio, che ha in
staccia alla scena una scalinata a guisa di Ansiteatro, che termina in
piano, su cui s'inalzano otto colonne, che sostengono una gran
no loggia circolare, in cui è una scalinata simile alla prima, e sopra
ni di quetta un altra simile; il Senessimi disse, che quel Teatro era
molto disservoso per la voce a cagione di non avere la fossitta piana, ma bensì elittica. Nel Luncdi primo Aprile surono a visitare il

Signor

Signor Haym Romano Antiquario dell'Accademia Reale autore del Teatro Britanico. Li 2. giorno di Martedì si portarono alla Torre di Londra fortezza famosa, così detta per avere una gran Torre quadra, e bianca nel mezzo, è situata alla sinistra del fiume Tamigi al di forto del ponte, e al Levante della Città con recinto largo di fosse, e di muraglie all'antica con 60, pezzi di cannone in batteria, Ogni Nave, che passa avanti la saluta con tre tiri, essa corrisponde con uno. Vi fono dentro la Zecca, gli Archivi del Regno, e le gioje della Corona si conservano colà, e vi sono anche le prigioni. Videro la numerosissima Armeria al di sopra piena di schioppì, e pistole, e al di sotto di cannoni, passarono in un altra sala piena di armature, e prima di uscire andarono a vedere otto Lioni, due Leopardi, ed una Tigre, tre di essi Lioni erano nati colà di fresco, ed erano domestici, e stavano sciolti in una camera, dov'erano diverse donne, che filavano, il Signor Vandelli pose la mano sorra la testa di uno, che non fece altro movimento, che quello di voltarsi a . guardarlo. Nel ritornare indietro videro la Dogana situata sulla sponda sinistra del Tamigi tra la Torre, ed il ponte. Essendo stati invitati si portarono nel Venerdì 5. detto ad una Accademia di Musica nella casa della Signora Duchessa di Mariboroug, nella quale cantarono i più famosi Musici del Teatro; la composizione era del Signor Bononcini, il quale nell'ultimo sonò a solo il violoncello. Nella stessa notte s'accese il suoco nel quartiere tra Ponton Street, e James-Street, nella quale porrebbe capo il Suffulk-Street se fosse aperto. Il Signor Vandelli risvegliato dal rumore, e vedendo il fuoco vicino, e cadere nella corte, andò a risvegliar subito il Signor Marchese Fontanelli, e il Cameriere, e raccolti i pochi mobili, che avevano seco, avendo lasciato i forzieri, ed il calesse loro a Calais, per averli pronti al trasporto in caso di bisogno, uscirono di casa, essendo circa la mezza notte, andarono a vedere il fuoco, che in mezz' ora aveva abbruciate due case, e cominciava la terza, quando giunsero tre Macchine di quelle da estinguerlo, le quali non solo tagliarono la strada al fuoco, ma in corto tempo l'estinsero affatto. Il Signor Vandelli nella mattina susseguente si portò alla Parrocchia di S. Jemes, e con regallo al Custode della Macchina fece il disegno di essa nelle misure, e nel suo spaccato, avendola fatta aprire per vedere, e capire tutto l'artificio di essa. Ogni Parrocchia ne ha una, e chi se ne serve è obbligato di pagare tre lire sterline. Vi lavorano attorno 12. uomini, essa è sopra di quattro ruote per facilità di , trasportarla, e condurla, dove occorre.

"Nel Sabato 6. detto andarono a vedere la Chiefa di S. Paolo, alsesfero fopra la cupola; poscia di la surono a vedere il vicino Ospitale de Matti, la Colonna rotonda colossale, o sia il Monumento pel funestissimo incendio di Londra, accaduto all'oriente di

, esto li 2. di Settembre dell'anno 1666, essa è alta 200. piedi con 15. di diametro, ed è collocata sopra di un piedestallo di 40. piedi. e di 21, in quadrato colla scala lumaca simile a quella della Colonna Trajana di Roma. Ha un parapetto di ferro nella sommità all' intorno, di dove si ha una bella veduta sopra tutta la Città. Nelle faccie del detto piedestallo vi sono due iscrizioni latine, che rappresentano l' una la desolazione di 13200, case, che abbrucciarono colla Cattedrale di S. Paolo, con 87. Chiese Parrocchiali, colla Do-, gana, Borsa, e con altre pubbliche sabbriche, in cui vi sono espressioni poco favorevoli ai Cattolici, l'altra contiene la memoria del ristabilimento in uno stato più bello, e comodo di prima. Di là passarono a vedere il vicino ponte sopra il Tamigi composto di 19. archi di pietra fostenuti da pilastroni distanti 20. piedi l'uno dall'altro: il detto ponte è lungo 840, piedi, largo 30., e 60, di altezza con un ponte levatojo nel mezzo, e da ciascun lato una bella fila di case, e botteghe. Osservarono le Macchine sotto di alcuni archi del ponte, che nel crescere, e nel calare del flusso, e riflusso continuo fanno ascendere una buona quantità di acqua, mediante molte , trombe ivi addatate, per uso di quella parte di Città. Ivi intesero , che la marea, come differo i custodi de' detti edifici, montava su ,, pel Tamigi sino a cento miglia, cioè 20. miglia in circa al di sopra di Londra fino al Castello di Windsor. Il detto ponte essendo so-" pra di un fiume così largo, e profondo, e con un flusso e. riflusso , continuo, non si arriva così presto ad intendere, come si sia potuto condurre a perfezione un opera sì grande, e stupenda. Nel tornare , indietro scesero di carrozza per vedere la Borsa Reale, che nel suo " genere è un funtuofissimo edifizio.

" Nel dopo pranzo furono a ritrovare il famoso Eduard Scarlet Artefice d'Ottica del Real Principe, e Principessa di Galles all'.Insegna d'Archimede esecutore del Telescopio Newtoniano, e di ogni altra forta di vetri ottici, il Signor Vandelli resto feco di concerto di tornarvi altre volte, non folo per esaminare un Telescopia Newto-" nizno, che allora stava facendo pel Re di Portogallo; ma ancora per vederne l' effetto facendo con esso lui qualche offervazione in Cielo, e perchè aveva diverse commissioni per provedere altri lavori di vetro: Ma però prima di partire da lui, essendo già fatta notte, volle egli cortesemente col mezzo del detto Telescopio far loro offervare le Macchie della Luna, la quale veniva rappresentata à " maraviglia bene con particolare chiarezza, e tanto grande, e così " vicina, che pareva, che fosse dentro della camera. Questo Stromento consiste in uno specchio concavo di metallo di circa sei polia ci di diametro dentro, e nel fondo di un tubo ottangolare lungo , circa sette piedi. Il raggio della sfera, che ha servito a determi-" nare la sua concava superficie era di 10 piedi, cinque polici, ed un

134 , quarto,e per confeguenza il suo suoco, e di 62. polici, e 3 di police. detto Telescopio Catadiottrico è della prima maniera, riformato però da Giovanni Hadley col piede, che è pur anche di sua invenzione. per addatare il Telescopio alle osservazioni. L'altro specchietto è piano, o sia, come lo dicono il piano ovale, è composto di una lastra di metallo, come lo specchio grande, la sua larghezza è qualche cofa meno della metà di un police, ed è in proporzione alla fua lente come 1. a V2., ed è collocato per traverso all'inclinazione di 45. gradi coll'asse del tubo, acciocche possa ricevere nel centro la punta del cono de' raggi riflettuti dallo specchio obbjettivo di metallo. L'oggetto si osserva per traverso con un Microscopio fissato in un corfore da un lato del tubo per accostare, o scostare questo specchierto, e insieme lo stabile Microscopio dallo specchio obbjettivo, che viene regolato con una vite. Nella parte superiore del tubo vi è fissato sopra due piccoli piedi un Telescopio diottrico dei comuni lungo circa 18, polici col suo asse esattamente parallelo a quello del tubo, con due capelli incrocicchiati, e posti nel comun suoco del suo obbjettivo con quello della lente oculare nel suo asse, il quale serve ad indirizzare prontamente il tubo verso l'oggetto, che si vuole osservare. Il detto Telescopio, come disse loro lo Scarlet mostra l'Anello di Saturno co' suoi Satelliti. E questo su il primo Telescopio Catadiottrico Newtoniano veduto dal Signor Marchese Fontanelli, e dal Signor Vandelle, il quale vi tornò più volte ad esaminarlo, perchè aveva l'impegno di mandarne la descrizione a Parigi al Signor Marchese Giovanni Rangoni, ed al Signor Abate Conti, come fece con sua lettera de' 18., e 26. Aprile, di cui conserva ancora la minuta della relazione col difegno, che allora fece, e della risposta, che diedero que' Signori al Signor Vandelli, onde ebbe egli il contento di sentirsi dire, che avevano meglio inteso che cosa solse il Telescopio Newsoniano dal disegno spedito loro, e dalla breve descrizione colle sue lettere dell' alfabeto, di quello avessero fatto in cafa di Mr. Solly, quando in Parigi ne fu letta alla dotta raunan-, za la prima descrizione colà comparfa: poiche allora non si giunse mai a capire come fossero posti, e combinati insieme i due Telescopi nominati in quella relazione, che con una femplice occhiata fopra lo schizzo trasmesso loro l'avevano subito inteso, e aveva tolte loro le , difficoltà. Partendo dallo Scarles andarono a sentire, e vedere rap-" presentare una Tragedia Inglese, dopo la quale dai Comici si sece la ,, rappresentazione Mimica di Dafne, e di Arlechino, che quantunque " muta ottimamente però l'intesero da' soli cenni.

", mara ottimamente però l'intelero da loi cenni.

", Nel Mercoledì 10. Aprile, e V. S. 30. Marzo, nella mattina furono condotti, e sempre in compagnia del Signor Coscibi a vedere la

", bella, e sceltissima Biblioteca di My Lord Sunderland consistente in

", cinque camere quadrate, tre delle quali erano tutte piene di libri

" altri

dall'alto al basso, e vi erano quattordici file per facciata, e su calcolato (numerato prima il quarto di una camera) che vi fossero da ", venti mila pezzi di libri in circa, la metà de' quali fono di prima edizione, e per una gran parte impressi in carta pergamena, e l'altra merà fono delle più belle edizioni , che fieno giammai state fatte. Si portarono nel dopo pranzo da un miglio in circa fuori di Westminster per vedere il nuovo canale fatto a Chelsey, che è un Ospitale Reale aperto verso il Tamigi per gli Soldati, ed Ufficiali invalidi. Il detto canale, che è lungo un quarto di miglio, e largo cinquanta piedi è stato fatto ad arte con porte a vento per condur l'acqua del Tamigi più vicino alla parte della Città di Londra detta Westminster. Ad ogni flusso l'acqua viene spinta in tre grandi ricettacoli uno detto Hider Parch, e gli altri due S. Iames Parch, nel riflusso le porte si chiudono da se, e così l'acqua resta obbliga-, ta ad uscire per un altra luce, o bocca, ed a far movere le Macchine, che contengono tre ruote, ciascheduna delle quali sa giuocare per lo spazio di dieci ore un corpo di otto pompe, o di trombe " per poter con esse far alzar l'acqua, e mediante tanti tubi sotteranei di legno farla ascendere nel più alto quartiere della Città per gli usi della medesima. Nello stesso luogo videro l'artificio di forare gli olmi di suo piede con trivella lunga 10. piedi, de' quali si servono per condurre l'acqua al fito dellinato. Due uomini foli lavorano a forare ciaschedun legno fermato orizontalmente sopra cavaletti, e così anche vengono adoprate le trivelle, che appoggiano vicino al manico fopra di un legno incastrato in un cavalletto, che si alza, ed abbissi a piacimento, e come porta il bisogno. Osservarono in oltre, che il flusso del mare s'inalza a Chelsy nell'aly co , del Tamigi fino a dieci piedi d' Inguilterra, ed impiega 4. ore ad " alzarsi, ed otto ad abbassarsi, e così in tal tempo i vascelli carrichi " possono giugnere dal mare sino al ponte di Londra distante 80. mi-" glia, che è un vantaggio inestimabile.

"Nel Giovedl II. Aprile i Signori Marchefi Fomanelli, e Vif"conti colli Signori Cocchi, Riva, e Vandelli s'imbarcarono in una
"Peotta, e navigando a feconda del Tamigi, passarono sotto il ponte, avanti la Dogana, e la Torre, e giunsero per tempo a Grenwich,
"situato due miglia suori di Londra alla destra del Tamigi, osservarono ancora dal ponte sino al detto luogo la grandissima quantità di
"navi, e vascelli alla lunga del detto siume, e prima di smontare
"andarono a vedere la Cavolina Jati, o sia il piccolo vascello, nel
"quale il Re Giorgio sossersi la borasca, e tempesta di mare nel ve"nire d'Olanda a Londra, che era stata riparata dai danni sosseri.
"La smontati andarono a vedere il magnisico Ospitale di Grenwich
"fatto fabbricare dal Re Guglielmo III. per gli Marinari invalidi. I
"più vecchi Piloti sanno scuola ai propri figliuoli, e a quelli degli

136 , altri Marinari, e poscia anche vanno a quell' Offervatorio ad impa-, rare l'Astronomia pratica. In fatti dopo traversato un bellissimo ,, Parco, e nell'ascendere sopra di una vaga collina incontrarono una , truppa di giovani, che se ne ritornavano dalla scuola Astronomica. " Sopra di quella collina vi sta fabbricato il Reale Osservatorio di . Grenwich; vi trovarono fortunatamente Mr. Edmondo Halley diretsi tore dell'Offervatorio, che conosciutili per Italiani usò loro partico-" lari corteste, egli parlava ottimamente l'Italiano, sece veder loro le cose più rare, tra le altre un altro Telescopio Newtoniano per-" fezionato vent' anni dopo la sua invenzione da Mr. Molines, e che , allora aveva fatto eseguire da Eduardo Scarlet. Il detto Telesco-, pio era lungo poco meno di tre piedi nella forma, e guisa dell'altro , iopra descritto. Mr. Halley ricercato dal Signor Vandelli della bontà " di un tale Telescopio, gli disse che era migliore di un Telescopio , di 20. piedi, e disse che era costato alla Società Reale 15. Ghinee, , che sono 63. scudi Romani, portando seco sei piccoli Microscopi, , che gli fece vedere, i quali si applicavano al medesimo per ingran-, dire l'immagine dell'oggetto riflettuta nello specchio piano. Nell' Osservatorio vi erano in opera due Telescopi de' comuni uno di 15... ", e l' altro di 20. piedi. Fuori dell'Offervatorio, e in un altra fabbrica fatta a posta, fece loro vedere un bellissimo Quadrante sermato verticalmente in un muro di pietra di taglio, il raggio del qua-" le è di sei piedi, e di eguale misura è ancora il Telescopio, l'asse del quale è nello stesso piano del Meridiano. Il detto Quadrante è tutto armato di ferro, la divisione, che è esatissima, mostra i se-, condi ful lembo circolare di ottone. Il Telescopio sta in equilibrio " in tutte le posizioni, mediante un pezzo di piombo, che ha il suo movimento a susta nascosto nel mezzo del muro. Questo Telesco-, pio viene a formare la linea Meridiana del luogo. Dall'altra parte del muro vi era preparato il fito per addattarvi un altro fimile Quadrante, e parallelo all'altro rivolto a Settentrione, il quale attualmente si stava facendo da Mr. Graam, che ha lavorato anche il primo. Il muro è grosso due piedi, e nel mezzo vi è una fessura di " un mezzo piede, dove può giuocare il contrapeso. I detti due Quadranti sono inalterabili per esser fermati in un muro piantato nel fuolo, e nel mezzo di una camera, che ha le sue finestre verso il Mezzo giorno, e verso il Settentrione. Ed essendo vicino il punto del mezzo giorno Mr. Halley fece loro vedere foprauna carta bianca il , Disco solare con due gran macchie, che erano verso il mezzo, ed , ancora le videro guardando pel Telescopio col porsi avanti l'occhio un vetro affumicato. Disse che aveva fatto più osservazioni in quell' anno, che il suo antecessore non aveva fatto in quartordici. Licenciatisi da Mr. Halley tornarono alla Peotta, e a seconda del siume andarono a smontare a Wolwich distante tre miglia, dove videro

fab.

, fabbricar vascelli, la Fonderia de' cannoni, ed una Macchina per n trivellarli col mezzo di due cavalli : due uomini inalzano il canno-" ne mediante una Macchina incastrata, fra due grossi travi, la quale si alza, ed abbassa con una vite di ferro lunga da 20. piedi, e di , un mezzo piede di diametro. I due cavalli fanno girare la trivella, che e piantata perpendicolarmente sul piano della terra in mezzo ad un. " maschio di muro concavo al di sopra, es'imbocca nel cannone, che vi sta sopra a piombo; ed un uomo solo colla Macchina suddetta, , che ha una gran ruota in capo alla vite, lo va alzando, ed abbaf-, fando fecondo il bifogno, nel mentre che i cavalli fanno girare la , trivella . Dalla Fonderia passarono a vedere il torno, che pure è fatto " girare da cavalli, i quali fanno girare ruote, che fono fotto il pia-, no della terra, e col mezzo di catene fanno muovere il cannone. ", che è sopra perni, come ne' torni ordinari. Al di fuori della Fonn deria in una grande prateria videro più di tre mila pezzi di cannoni fenza i piccoli. Si offervo da loro che ve ne erano degli inverniciati di " fresco, e marcati cel nome del vascello in cui dovevano essere im-"pollati, e ve ne erano de' preparati per armare una squadra di 14. , in 15. vascelli, e la sera se ne tornarono a Londra.

"In questo mese il Signor Vandelli si portò alcune volte col Si-"gnor Cocchi alla Stamperia di Mr. Boyer, dove Egli saceva stam-"pare un libro greco-latino intitolato Senosonte Escsio Romanzo tra-"dotto da lui, il quale tratta degli Amori di Abrocome", ed Anthia.

"Nolla fera del Sabato 13! Aprile il Signor Marchefe Fonnerle, li, un Gavalier Spagnuolo, il Signor Vandelli col Signor Riva toro, narono a cafa del fiudetto Scarlet per rivedere l'accennato Telefcopio, come anche il fuo piede, dopo averlo ben efaminato, e considerato in ogni fua parte, offervarono diversi oggetti terrestri, e fattasi notte tornarono a vedere a maraviglia bene le macchie Lugianti, e prima di partire da lui gli ordinarono diversi istromenti, ottatti de prima di partire da lui gli ordinarono diversi istromenti, ottatti de profesione di partire de lui gli ordinarono diversi istromenti, ottatti de profesione di partire de lui gli ordinarono diversi istromenti, ottatti de profesione di partire de lui gli ordinarono diversi istromenti.

, tici, e parecchie dozine di Occhiali da naso

"Nel Lunedi 15. detto furono a vedere la Biblioteca di My Lord, Pembrook confiltente in una gran sala, ivi surono loro mostrati moli, il libri rarissimi, e particolarmente di prima edizione: videro colà il libro intitolato Decor Puellarum del 1461. in 8. Oltre i libri videro un Museo di medaglie rarissime; oltre quelle d'argente, e bronzo, vi ha una serie di circa 700. medaglie d'oro tutte d'Imperatori Romani, la sua casa è piena di pitture, e di disegni rarissimi del più eccellenti Pittori Italiani. Il detto My Lord era vecano di aversi in Inghilterra, era stato grande Amiraglio, e Segretario di Stato. Disse al Signor Vandelli, che in Africa si conservava la pli lingua de Fenici in occasione, che gli mostrava medaglie Greche, si e Fenicie, cole soggiugnere, che un Mercatante Inglese, che era K 3

" stato lungo tempo in Tunesi, e che aveva imparato la lingua de'
" Montanari di que' paesi, al suo ritorno in Inghilterra aveva tradotto
" le Scene in Lingua Punica del Penolo di Plauto, ed era riustio
" meglio delle traduzioni, che si leggono ne' Plauti cum Notis va" riurum, e ad usum Dessini. Onde da ciò pare, che si conservino le
" Lingue, che si parlano. Andarono idetti Signori nel dopo pranzo
" a vedere le sabbriche de' vetri, nelle quali si sonde il vetro come
" in Francia, e Germania per sare gli specchi, le lumiere, i salini,
" i candelieri, gli utensigli, e le altre cose, che si vogliono sare di
" basso rilevo, e colà videro le sorme di cui si servono gli Operai per
" sondervi dentro, essi però stavorano ancora a sossio, come si sa
" Morano presso Venezia; « però stavorano ancora a sossio, come si sa
" Morano presso Venezia; « però stavorano ancora a sossio, come si sa
" Morano presso Venezia; « però stavorano ancora a sossio, come si sa

"Nel Mercoledi, Giovedi, e Venerdi Santo intervennero alle "funzioni della Settimana Santa nella Cappella dell'Inviato di Porto-"gallo. Nella Domenica 21. Aprile Pafqua di Rifurrezione furono "nella Cappella del Segretario Residente di Venezia ad udire la Santa Mesa. Nel Lunedi 22. detto andarono a Dissivord villaggio "fuori di Londra a fare le loro divozioni per la Pasqua, e tornarono

, la fera in Città.

"Nel Sabato 27. Aprile si portarono a vedere lo Studio, e Mu", se del Dottore Woodward, dove osservarono una grande quantità
", di cose, cioè raccolta di antichità, di minerali, corali, pietre pre", ziose, ed altre assissime specie di cose spettanti allo studio della
", Storia Naturale, e questi è quel dotto Filososo Inglese, che ha
", avuto molte disserva col nostro Signor Cavalier Antonio Vallisse.

ri il feniore.

, Il Lunedì 25. Aprile era già stato destinato per andare col Si-, gnor Riva, e Coschi a trovare il Dottore Defaguliers, quegli, che , fa Corsi di Filosofia esperimentale, il quale fece loro vedere una espeof rienza, nella supposizione del moto della Terra, colla quale mostra, , contra l'opinione de Francesi, che il più gran diametro della Terra , è quello, che è nella sezione dell' Equatore, e non da un polo all' " altro, e perciò, che la Terra è della figura di una cipolla. Dopo " ciò lo stesso Mr. Desaguliers li condusse a veder la Macchina, che , fa innalzar l'acqua col fuoco all'altezza di 125, piedi. Essa è pian-, taca fulla sponda sinistra del Tamige nel Willer-Street, è invenzio-,, ne di Mr. Tommaso Savery, che cominciò a darle persezione nel , 1705., questa su fatta eseguire dal suddetto Desaguliers, e disse con " maggior perfezione di qualunque altra fosse stata fatta sino allora, e che , costava alla Società venti mila lire sterline, cioè ottanta mila scudi , Romani. Il Signor Vandelli monto fopra la gran Torre di legno, , ed offervo, che in un minuto di tempo entravano in un ricettaco-" lo di tavoloni fodrati di piombo largo 4. piedi per ogni verfo, ed n alto 16., trenta colonne d'acqua cadauna lunga sei piedi, e di un , piede

" piede di diàmetro. Quell'acqua ascende per due tubi di bronzo, che sboccano lateralmente, e discende per uno, che è nel mezzo del ricettacolo, e per via di tubi sotterranei traversa la Città, e va ad isboccare una mezza lega lontano, e suori di Londra in un ricettacolo largo 36. passi geometrici, e lungo 140. Dopo aver veduto così all'ingrosso la prima volta la detta Macchina, che su anche la prima volta, che si seco della medesima, passaron, a vedere entrare l'acqua nel detto ricettacolo per assicurarsi se vi andava, e si trovò, che la pruova corrispondeva ottimamente bene alla Teorica.

" Il Signor Vandelli vi tornò di poi tre o quattro altre volte da se folo fino a tanto, che giunfe a capire tutto l'artificio di quella flu-, penda Macchina, ne formò il difegno, e ne portò seco le misure. Questa Macchina è stata di poi disusamente spiegata da Mr. Belidor , nel tomo 2. cap. 3. pag. 308. e seguenti della sua Architettura Idraulica, e mostrata all'occhio con esattissime Tavole di figure stampata in Parigi l'anno 1739, presso Carlo Antonio Jombert in 2, tomi in 4. reale. La detta Macchina comincio poi a lavorare li 29. Aprile. , e'a' ran di Maggio si trovò, che aveva riempito sino al pari della terra il ricettacolo fovraddescritto prosondo otto piedi, cominciando la misura dal livello delle muraglie, che sono due piedi sopra il piano della terra, onde si figurò che l'acqua vi fosse alta sei piedi. Sicchè la Macchina in 15. giorni ha spinto nel ricettacolo piedi cubici d'acqua 7,60000. Nel lato del ricettacolo verso la Città vi sono i suoi registri per distribuire l'acqua ai diversi quartieri della Città, che ne hanno bisogno, e che ne possono far uso, e per tutte quelle case, che sono registrate, e scritte nel comparto della distri-

" il Signor Dottore Gocchi, e Signor Vandelli nel Mercoledì 28. " fi portarono a vedere il ricettacolo proveduto d'acque dalla New-River, canale, che fu fatto fare nello spazio di cinque anni dal Ca" valiere Hugh Middleton, che lo cominciò nel 1603. Questo canale
" fi deriva da due siti vicini al siume Ware nella Provincia di Hart" ford, esso cogli gran giri, che sa, ha almeno 60. miglia di corso, e
" passa sotto di 800. ponti. Dal ricettacolo suddetto si deriva, e
" distribusse l'acqua al restante della Città di Londra da S. Paolo sino alla
" Torre. La stessa col si sa col mezzo delle Trombe, che lavorano sotto
" gli archi del ponte dalla parte della Colonna, coll'ajuto del sussione
" e rissusso del mare sopraddescritto. Ed ecco spiegato il modo col
" quale la Città di Londra resta proveduta di acque per tutti i suoi
" bisogni, e per gl'incendj in particolare, a riserva dell'acqua da be" re, e da cucinare, che scarsamente viene somministrata dai pozzi,
" che sono per le case della Città.

buzione dell'acqua.

"A' 5. di Maggio giorno di Domenica furono sempre colle stesse K 4

, compagnie del Signor Cocchi, e Riva a vedere la Biblioteca del , celebre Dottore, Medico, e Cavaliere Jannes Sloan, la quale con-, siste in quattro gran camere, la metà delle quali, cioè dal mezzo , in su sono piene di libri stampati, e manuscritti, e la maggior parn te sono spettanti alla Medicina, ed Istoria Naturale. Egli disse , loro che aveva unito tutti i libri di Medicina, e di Storia Natura-, le, che era mai stato possibile di ritrovare, e che pochi gliene mancavano per avere tutti quelli, de' quali si trova memoria. L'al-, tra metà delle quattro camere sono scrigni tutti pieni di minerali, " di corali, e di ogni forta di pietre preziofe, di cristalli, di ogni , forta digusci di conchiglie, di cappe, di corni, e di qualunque spezie di cose, che si ritrovano nelle Indie Occidentali, ed Orientali, e , nell' Europa. In un'altra camera, e dentro di tante bozzette, e " vasi di vetro si veggono quantità d'Insetti, ogni sorta di pesci, di " serpenti, scorpioni, volatili, quadrupedi ec Intorno ai Semplici, " oltre l'averli in natura, gli ha ancora dipinti sopra carta, e formano 24. volumi in foglio. Videro un pipistrello dell'Armerica grande quanto un bel cappone, i corni di un cervo, de quali i due rami principali sono lunghi quattro piedi per ciascheduno, e questi sono " stati trovati sotterra in Irlanda. Oltre le suddette quattro gran camere ne ha un altra a pian terreno piena di libri, con diversi scri-, gni pieni di medaglie antiche in oro, argento, e bronzo, ed ha ancora le moderne de' Re di Francia, di Spagna, d' Inghilterra, e de' Papi. Si vede una ruota verticale contigua ad una tavola con libri aperti ne' fuoi nicchi, che girandola stanno sempre nella stessa posi-, tura macchina molto comoda, e adatta per istudiare.

" Andarono nel Lunedì 13. Maggio a vedere la Macchina, che " mostra il sistema Copernicano in casa di Mr. Rowly. Esta è com-, posta di 240. ruote, mostra tutti i movimenti de' Pianeti, e de' lo-,, ro Satelliti. Questa Macchina ha quattro piedi di diametro a guisa " di una tavola rotonda. Un orologio a pendolo fa girare orizontalmente tutti i globetti, che entrano a formare il detto sistema, e " come giorno per giorno essi girano in Cielo. Si passò quindi a ca-, sa di Mr. Graam, dove essi comprarono due orologi simili da sac-, coccia, che hanno il tempo piantato sopra due diamanti, uno colla , cassa d'oro pel Signor Marchese Fontanelli, e l'altro colla cassa d'argento pel Signor Vandelli. Anch' egli lavorava attorno ad una " Macchina Copernicana pel Re di Portogallo pel prezzo accordato ", di tre mila lire sterline. Nel Giovedi susseguente 16. detto torna-" rono dallo stesso artefice a pagare i due orologi, e mostrò loro la " Macchina Oreriana nel di dentro, così detta dal suo inventore My " Lord Orery. Nel dopo pranzo andarono a vedere il Palazzo, e " Giardino Reale di Kisincton.

, La mattina poi del Venerdì 17. Maggio in compagnia del Si-

, gnor Coechi, e Riva partirono da Londra per andare ad Oxford, paf-, sarono per la Provincia di Midlesex, pransarono ad Uxbride, e di , là entrarono in Buchingam Sire, quindi passarono a Bezonfield, e , più innanzi incontrarono un piccolo fiume con molti molini, che "corteggiarono fino al Borgo Wicam, e sempre seguitando il detto , fiumicello fra montagne coperte di boschi sino ad Odsock, e videro. " che la schiena delle medesime si estendeva molto lontano, e di As videro pure una bella pianura fino presso Pascouck, ma tutta nuda. " e si giunse a pernottare a Sterford, e la mattina seguente 18. det-,, to dopo tre miglia di viaggio paffarono per un gran ponte fopra il " fiume Tame vicino a Whealy, e quì di nuovo ascesero sopra di una " montagna alta, e coperta di boschi, e nel discendere dalla mede-, sima scopersero da lontano la Città di Oxford, e prima di entrare " dentro di essa passarono il fiume Charwel sopra di un ponte di pie-, tra. Offervarono in quelto viaggio da Londra ad Oxford di seffanta " e più miglia, che quelta parte dell' Inghilterra è nuda, a riserva de' , boschi di cui di quando in quando sono coperte le montagne: che il terreno per lo più è sterile, toltone le valli nelle quali è grasso, , e. coltivato. Oxford è fituato alla sponda dell'Isis nel mezzo di " grandi praterie, che lo fanno deliziofo. E una delle due Università più famose dell' Inghilterra, vi si numerano diciotto Collegi as-" fai ricchi. In quella Università vi sono 18. Lettori, cioè di Gra-" matica, Rettorica, Dialettica, Filosofia, Filosofia morale, Geometria, Astronomia, Musica, Metafisica, Istoria, Lingua Greca. E-" braica, Araba, Gius Civile, Anotomia, Medicina, Botanica, e " reologia. Fra tutti i Collegi vi si contano da mille Allunni. Cias-" chedun Collegio ha la sua Biblioteca, ma la più grande, e magnifica ,, di tutte è the Bodleyan Library, che contiene oltre molte migliaja di " libri stampati, anche una quantità grande di manuscritti orientali. Tre cose singolari si osservarono in Oxford, il suo Teatro Sheldoniano per la sua architettura è singolare, e serve per le sun-, zioni scolastiche, il suo Museo contiguo al Teatro è una bella sala riempita di cose rare della natura, le quali sono un donativo del famoso Dottore Medico Martino Lister, e di molte antichità Gre-, che, e Romane, e particolarmente d'Iscrizioni raccolte ca Mr. Tom-" maso d'Arondel, dallo Shelden, e da Giorgio Weeler. L' Orto de' semplici è situato lungo il fiume Charwel, e merita di esser veduto ", per la fua ampiezza, e per la moltiplicità delle piante in esso con-", tenute. Prima di partire da Oxford si portarono a Woodstock per vedere il famoso Palazzo della Duchessa di Marlboroug detto Blanheim fabbricato a spese del Parlamento, che costò più di ducento , mila lire sterline, e che su donato al Duca di Marlboroug per lo " merito, e in memoria, e gratificazione delle sue fatiche per la re-" golata, compita, e famosa vittoria riportata sopra i Francesi a Blan-, heim

142 , hein presso Hoestet nella campagna fatta sul Danubio l'anno 1704. , Nel Vittuvio Britanico è stato esattamente disegnato quel , Palazzo. In genere di architettura non si può vedere cosa più de-

Palazzo. In genere di architettura non si può vedere cosa più deforme, e sembra che l'Architetto abbia voluto mostrare in una sola fabbrica tutti gli errori, che si possono mai fare in architettura. , Ha la fua scala principale in aria attaccata con modiglioni ad un muro: e di là tornarono ad Oxford. Dopo essere stati due giorni in Oxford ritornarono per altra strada a Londra, perche vollero ancora vedere il nobile Castello di Windsor situato in una tortuosità del Tamigi, e fopra di una collina isolata, che è una delle più belle vedute dell' Inghilterra. Vi è sopra un suntuoso, e magnifico Palazzo per la villeggiatura dei Re, ed è pieno di pitture d'eccellentissimi Autori. Di là passarono all'altro Palazzo di Hampsoncur. anch' effo sul Tamigi, che su fatto sabbricare dal Cardinale Wolfer. , ed è uno de' più belli dell' Inghilterra per la magnificenza degli Ap-, partamenti, per la rarità delle pitture, e pel giardino. Fu detto che il flusso e riflusso ordinario del mare giugneva alle volte assai visibilmente sino al detto Palazzo, che è distante, secondo i voltegn giamenti tortuofi del fiume, più di cento miglia dal mare, e sulla

" sera giunsero di ritorno a Londra.

Nel dopo pranzo del Mercoledì 22. Maggio circa le ore cinque. o sia 21. d' Italia il Signor Marchese Fontanelli, e Signor Vandelli furono di nuovo a casa di Mr. Desaguliers in compagnia della Signora Duchessa di Schurewbsbury, del Signor Marchese Visconti, e de' Signori Cocchi, e Riva, vi si trovarono ancora otto, o dieci Discepoli dello stesso Desaguliers per vedere gli esperimenti Newtoniani de' colori, che li fece a posta per loro, e fra i molti sperimenti videro quello della separazione de' colori, mediante due lenti, che hanno per cadauna un fuoco di tre piedi. Nel rifrangere i raggi si fervì di un Prisma triangolare, ponendo una faccia orizontalmente fu cui faceva cadere il raggio, folare introdotto per foro dentro di una camera oscura, col farlo girar tanto, che apparissero i colori fulle pareti tinte di nero, i raggi rifratti li raccoglieva fopra di un foglio di carta bianca incolato fopra un telajo mobile verticalmente in distanza di sette in otto piedi, poscia li rissettea colle due lenti in qualunque parte ei voleva. Si serviva delle medesime lenti per unire tutti i colori in un folo, che formano la luce bianca, com' è il raggio solare, che entra nella camera, poscia li separava l'uno dall'altro con un foro nella detta carta bianca, e tornandoli a rifrangere con altri Prilmi restava sempre il medesimo colore. La mattina seguente 23. detto il Signor Vandelli si portò dallo Scharlet, ,, e si provide di due Prismi di cristallo in tutto, e per tutto simili. , ed eguali alli due adoprati dal Desaguliers, coi quali aveva fatti il a, giorno avanti gli esperimenti, e che, come intese dal Desaguliers

, erano stati lavorati dallo stesso Scharlet, e di due lenti una di un " mezzo piede di Londra di diametro, e di fuoco circa tre piedi, ed "un altra di diametro di cinque polici, e di un piede e mezzo di "fuoco. Fece provisione di molte dozine di Occhiali da naso, e di , altre lenti più piccole per diverse commissioni avute, essendo il più , eccellente artefice, che allora fosse in Londra, il quale aveva lavorato tutto quello, che era occorfo per la Società Reale. Il Signor Vandelli ritornato in Patria ha fatto, e rifatto più volte gli stessi sperimenti de' colori in casa sua, nel Palazzo del Signor Marchese Bonifazio Rangoni, in S. Domenico, e più volte in questo Collegio de' Nobili. Di più gli ha prestati per tre volte al Signor Dottore Eustacchio Manfredi per rifare nell'Istituto delle Scienze di Bologna " gli stessi esperimenti. Poichè co' Prismi di Venezia non riuscivano così perfetti, come fanno coi Prismi lavorati a Londra, di essi se , ne sa menzione nel primo tomo de' Commentari dell'Istituto delle Scienze stampato in Bologna nel 1731. a pag. 200., e 201. E si può dire che la sentenza del Newton intorno ai colori è stata sostenuta " mercè di quelli Prismi in Italia, contro le opposizioni fatte dal Si-" gnor Giovanni Rizzetti nel suo libro De Luminis affectionibus stam-" pato colla data di Trevigi nel 1727. in 8.

, A' 25. di Maggio giorno di Sabato andarono a vedere la Biblioteca del Duca di Devonthire, la quale è ricca di quattro mila
pezzi di libri tutti di prima edizione, oltre una altra grande quantità di altri libri. Ha più di due mila medaglie, tra le quali ne videro tre di Veſpeſiano juniore con tal leggenda all' intorno nel dititto ΟΤΕΣΠΕΣΙΑΝΟΣ ΝΕΟΤΕΡΟΣ, e dall' altra parte ΣΜΤΡΝΕΩΝ.
Moſtrò loro più di 40. medaglie d' oro di quelle, che furono ritrovate
nella Lombardia, e ne' contorni di Breſello nel 1723., o 1724: una
relazione della ſcoperta di tali medaglie ſta nel tomo v. del Supplemento alle Antichità ſpiegate del Padre di Montſaucon alle pag. 137.

" e feguenti.

cet-

cettare tre Socj. Fu presentato un libro dell'Inoculazioni de' morbiglioni fatte nella Nuova Inghilterra. Terminato il Consesso, e
ringraziato il Cavalier Newton dell'onor loro compatitto passarono
nella Galeria, ove videro preparato un tubo ottangolare di legno
lungo dodici piedi, e di un piede di diametro per un Telescopio
Catadiottrico, e videro un altro simile Telescopio già terminato di
4. piedi di lunghezza. Osservarono ancora lo scheletro, e la soglia di un serpente Indiano, che misurata dal Signor Vandelli si trovò essere lunga 19. piedi di Bologna. Videro parimente lo scheletro di una Sirena, e di moltissime altre cose rare, e non ordinarie
spettanti all' Istoria Naturale.

" Nel Venerdì 31., ultimo giorno di Maggio, il Signor Marchese Fontanelli, e Signor Vandelli, dopo adempito ad ogni loro convenevole, partirono in carozza da Londra due ore dopo tramontato il sole, e traversavano il ponte sopra il Tamigi nel Sabato mattina primo giorno di Giugno allo spuntare il sole dall'orizonte, e giunfero al Porto di Douvres nella Domenica 2. Giugno alle tre ore della sera, e nella mezza notte venendo il Lunedì 3. detto essendo il flusso in colmo s'imbarcarono in un Paquebot, ed uscirono di Porto con venticello favorevole sin verso il mezzo del distretto di Calair, dove cessato affatto il vento stettero per più di dodici ore fermati in un mare tranquillissimo, quindi non sapendo che sare scandagliarono colla fonda il fondo del mare, e lo trovarono profondo 80. braccia in quel sito, che era in veduta di Douvres, e di Calais. Di poi fattofi il Cielo nuvoloso venne un poco di pioggia, e seco dell'aria gagliarda, che in poche ore li portò tanto vicini al Porto di Calais, che lasciando il Paquebot a cagione del rislusto, ed entrati in un Copano, prima lanciato in acqua, vi giunsero avanti sera.

A' 4. di Giugno giorno di Martedì postisi in arnese col loro calesse, e forzieri partirono da Calais prima del mezzo giorno alla volta della Fiandra, e dopo due poste giunsero alla Fortezza di Gravelines affai bene fortificata. Proseguendo il viaggio verso Dun-, kerque distante altre due poste vollero uscire di strada per andare a vedere il Porto di Mardik distante una mezza lega da Dunkerque Città della Fiandra Francese. Quelto samoso canale su fatto nel tempo stesso, che si demoliva il Porto di Dunkerque, là smontati offervarono, che il canale, il quale circonda la Città di Dunkerque. e che deriva dal mare viene a sboccare in quell'altro più grande di Mardik col mezzo di vari sostegni, o chiuse come dicono. Questo Porto ha le sue muraglie di pietre di taglio, e col mezzo di , que' sostegni fanno entrare, ed uscire, quando vogliono, le barche mercantili, e giungono sino alla Città, nella quale essi entrarono n. tre ore avanti sera. Giunti in Dunkerque si portarono a vedere il , Porto demolito, la Cittadella, ed i Forti, che lo diffendevano, in , virtù

", virtù del 3. articolo della Capitolazione coll' Inghilterra nel Trat", tato d'Utreche del 1713. Fu anche loro mostrato il sito de' Molini,
", che macinavano colla sorza del susso, e risusso del mare. Il Meri", diano di questa Città non è che un minuto più orientale di questo
", dell' Osservatorio Reale di Parrei.

" Li 5. Giugno giorno di Mercoledì partirono da Dunkerque, e " giunsero con una posta a Bergue, con una e mezza a Rosbray, con , altre due ad Ipres, poscia ne fecero un altra sino a Varneton, e con , una e mezza giunfero a Lille, e con altra fimile a Menin fortezza, doye pernottarono. Nel Giovedì mattina 6, detto proseguendo il viaggio per Courtray, e cambiati tre volte cavalli giunfero dopo aver fatto quattro polle affai per tempo a Gant, capitale della Contea di Fiandra, che ha 12. miglia di circuito, dove si fermarono per tutto il Venerdi seguente 7. detto, non tanto per vedere quella Città, , quanto perchè il Signor Marchese Fontanelli si sentiva stanco non , folo pel calore della stagione, e pel continuo viaggiare, sì perchè fentiva ancora qualche incomodo nella falute. La detta Città è bagnata, circondata, e tagliata per mezzo dai due fiumi Lys, e , Schelda, che la dividono in 26. isole. Il Signor Vandelli osservo, che il flusso del mare arrivava sino alli sei molini da acqua, che sono sopra la Schelda al di dietro del Palazzo del Vescovo, ed ha poi 120. molini a vento. Gant ha canali navigabili, e di comunicazione col mare, ed un altro, che conduce a Brouges, ed Oftenda. Gli edifizi di Gant sì facri, che profani, tanto pubblici, che priva-; ti fono magnifici .

" Nel- Sabato mattina 8. Giugno, sentendosi il Signor Marchese Fontanelli alquanto follevato, ripigliarono il viaggio alla volta di Bruffelles, fecero una polta da Gant a Coutret, una e mezza ad Aloft, un altra simile ad Ausse, e con nuovi cavalli facendo altra posta e mezza entrarono in Brusselles alle due ore della sera, avendo pagato oltre le poste venti bariere da Lille sino a questa Città, e smontarono all' Hôtel di Fiandra. Il Signor Marchese si pose subito in letto stanco, ed indisposto con febbre, e senza apetito, due ore dopo cominciò a sudare, e così abondantemente, che si mutò quattro volte. Il Signor Vandelli fece chiamare il Medico dell'Ospitale, che gli ordinò bibite di Thè. Il giorno seguente o. Giugno solennità della Pentecoste il male del Signor Marchese si manifestò per febbre terzana, essendo stato trovato dal Medico senza sebbre, ma con grande inapetenza. Nel Lunedì 10, detto il calore sebbrile su minore, lo stesso seguì negli altri giorni seguenti, onde cominciò 2 that meglio, e a riacquistare l'appetito, e il Medico ordinò che co-

" mincialle a levarsi.

" Nel dopo pranzo del Giovedì 13. di Giugno cominciò il Signor " Marchefe ad uscire di casa in carrozza col Signor Vandelli, e surono 146 a reflituire una visita al Signor Cavaliere Marchese Vincenzo Ricardi Fiorentino, ed al Signor Francesco Maria Fiorentini Cavalier Lucchese, e di poi andarono insieme suori della Porta d'Anversa al corso

delle carrozze dietro il Canal Naviglio. Nel Venerdi, nel Sabato, e nella Domenica 16. detto il Signor Marchese non potè uscir di casa a cagione della debolezza. Ma avendo inteso il Signor Vandelli, che il Signor Dottor Aldrovandi Bolognese si trovava in Brusselles al servizio del Signor Conte D. Giulio Visconti primo Ministro di quella Corte, ed avendo anche lettere di raccomandazio-

n nitro di quella corte, ed avendo anche lettere di racconfinanzalon, ne pel detto Cavaliere, si portò a ritrovarlo, e lo condusse seco a n, visitare il Signor Marchese Fontanelli, il quale gli ordinò una den, cozione, e gli prescrisse il metodo di vivere, e in capo a due gior-

ni si trovò rimesso in sorze da poter uscire di casa anche a piedi. A' 19. del detto mese per cagione di moto, e per far mutar aria al Signor Marchese andarono in carrozza in compagnia del Signor Dottor Aldrovandi a vedere l'Abbazia di Grenberg, dove si fermarono per tutto il giorno. Colà videro una Torre quadra affai alta, larga nel di dentro da 30. piedi, le sue muraglie sono grosse sei piedi. La detta Torre trent'anni addietro era andata tanto giù di piombo, che temevano volesse cadere, essendosi scostata dalle muraglie del Coro della Chiesa, che vi passava un uomo a cavallo. I Monaci, dopo avere consultato tutti gl'Ingegneri di Fiandra, si determinarono di fare eseguire il progetto di un tal Frate Giovanni Agostiniano di Mastrict, il quale propose armata, legata, e puntel-" lata che fosse la Torre di dentro, e di suori attorno attorno, di fa-, re escavare la terra di dentro sin sotto i sondamenti, e poi con tri-" velle Galliche forarvi fotto de' bucchi per tutta la grossezza de' muri, 33 tanto dalla parte contraria, cioè verso la Chiesa, quanto sotto i due 34 muri latterali secondo il bisogno in questa guisa , e andarli replicando di sei in sei ore stando ad offervare l'effetto, ,, e trovarono, che in capo alle sei ore i bucchi erano tutti chiusi, come se non sossero stati fatti, e così in capo di tre giorni videsi la Torre raddrizzata, ed a piombo, com'era stata satta. I cornicio-" ni, e gli altri ornati della detta Torre ora sono alcuni piedi, e di , livello più bassi, dove che alla prima erano stati fabbricati in linee seguite con quelli della Chiesa fatta nello stesso tempo della Torre.

, La Città di Brusselles è situata parte sopra di una eminenza, e parte nella pianura, vi sono delle belle Chiese, ed aleuni Palazzi, ben sabbiciazi, nel restante vi si vede poc'altro di raro. Onde espendosi rimesso il Signor Marchese in istato da poter viaggiare, si nalmente dopo esser stati diecisette giorni in quella Città partirono di colà la mattina de' 24. Giugno alla volta di Arversa, e passaro, no per Malines, e dopo aver satto quattro poste di viaggio entrarono in Arversa, e andarono a simontare all' Hósel di Brusselles;

" dov'

dov' crano anche alloggiati il Signor Marchese Ricardi, e il Signor Francesco Maria Fiorentini soprannominati, e tutti insieme andarono a definare dal Signor Martini Lucchefe. Nel dopo pranzo si portarono a vedere le Chiese di S. Giacomo, de' Gesuiti, e quella di Nostra Signora, che è la Cattedrale, ed è prodigiosa in turte le fue parti, essendo piena di eccellentissime pitture di Brugoli, e di Rubens ec. La facciata di quella Chiefa riceve ornamento da due Torri, come Nostra Dama di Parigi, che formano gli angoli della medesima, una delle quali resta ancora impersetta all'altezza della Chiefa, ma l'altra è intieramente finita. Il Signor Marchese Ricardi, e il Signor Vandelli vi ascesero sino alla cima, essa è for-" mata di pietra di taglio, ed è alta quattrocento sessanta due piedi di quella misura, compresavi la croce, che ne è quindici, nell'ascen-", dere avevano numerato 672. gradini dal pavimento della Chiesa sino al fine della scala a lumaca, di dove s'innalza il cimiere della Torre, che si figurò di 28 in 30. piedi. Dall'alto di quella Torre si vede tutta la Città, la Cittadella, che è un Pentagono regolare di cinque bastioni sabbricato in sito eminente, che domina la Città. ed il Paese. Forse non vi è Torre, dalla quale si vegga più paese all'intorno di quella, si vede Brusselles, e varie Città dell'Olanda. Si vedono le strade larghe, e le case ben fabbricate con magnificenza, e si può dire che sia una delle più alte Torri dell' Europa, dopo quella di Strasburg. Vi è un Cariglione composto di 74. cam-, pane, la più groffa ha sei piedi di Bologna di diametro. Nella not-,, te su di quella Torre vi sta una Sentinella per indicare, se mai si , accendesse il suoco in qualche parte della Città. Quella Città compresavi la Cittadella gira più di sei miglia d'Italia. La Schelda vi forma col flusso del mare, che vi si alza da 12. piedi Renolandici, un bellissimo Porto.

"Adì 25. Giugno giorno di Martedì tutti gli accennati Signori, avendo prima imbarcato, e mandato per acqua a Roterdam tutto il , loro bagaglio, ed il caleste ancora del Signor Marchele Fontamelli, presero il cocchio della diligenza a quattro cavalli, e secero il viaggio per terra, e dopo 20. leghe di viaggio, avendo cambiato cavalli li a Breda, e passato quel canale, ed il golso di Mordyk, dove s'annego il Principe d'Oranges, e passato per Dort, ed i due rami della Mosa larghi da una mezza lega, e distanti sei miglia dal marre, e, giunsero alle sei ore della sera a Roterdam, Città situata sulla riva destra della Mosa, essendo stati 17. ore per viaggio. Roterdam si conta per la seconda Città dell'Olanda, ed è il miglior Porto di tutti i Paess Bassi. Il susso del mare vi cresce a tale altezza, che i più grossi vascelli entrano col suo mezzo nei sette canali, che riempisce in diversi quartieri della Città, che è quello, che dicono ne la vecchia Haure, che internassi sina quasi nel mezzo di Roterdam;

ra 48

ne e in questo spazio si spartisse da suoi lati ne' detti sette canali, che
ne in questo spazio si spartisse da sube le
nono altrettanti porti di mare con spaziose strade ornate da ambe le
parti di più file di alberi, che la rendono magnissa, e deliziosa. Nel
Mercoledi mattina 26. Giugno sempre in compagnia del Signoro Mac
chese Ricardi, e Signor Fiorentini andarono a vedere alcune sabbriche più belle della Città, e la gran piazza sormata sopra di un
Ponte-Canale capace di 300. carrozze. Ivi è la statua di Erassmo
Roterdamo di bronzo posta sopra di un gran piedestallo, nella faccia
del quale si legge la seguente sscrizione:

DESIDERIUS . ERASMUS
MAGNUS. SCIENTIARUM . ATQUE . LITTERATURAE,
POLITIORIS. VINDICI . ET . INSTAURATORI
VIRO. SAECULI . SUI . PRIMARIO
CIVI . OMNIUM . PRAESTANTISSIMO
AC . NOMINIS. IMMORTALITATEM . SCRIPTIS
A PVITERNIS. IURE . CONSECUTO

S. P. Q. ROTERODAMUS
NE. QUOD. TANTIS. APUD. SE. SUOSQUE. POSTEROS

VIRTUTIBUS. PRAEMIUM. DELSSET
STATUAM. HANC. EX. AERE, PUBLICO
ERIGENDAM. CURARUNT.

"Nel lato sinistro, e nella faccia posteriore vi sono due altre iscrizioni in idioma Olandese, in quella di dietro vi è il millesimo 1467.
"Octob. 28., che indica il nascimento di Erasmo, nell'altra vi è 12.

Julii 1536., che indica la sua morte.

i

22

"

"

99

22

33

99

39

"Adí 27. il Giovedì mattina dopo aver spedito il calesse siuddetto in Urrest all' Hôtel detto il Castello d' Anversa, partirono tutti gli accione cennati Signori nel dopo pranzo per Delst nella barca, che parte ad ogni ora, e dopo due ore di viaggio arrivarono in quella Citrà, e si portarono subito a vedere l'Arsenale, che è la prima cosa degna di ostervazione, che s'incontra nell'entrare, poscia passarono alla, Chiesa nuova, ov'è il magnisso Mausoleo de' Principi di Oranger, andarono quindi a vedere il Palazzo del Pubblico, che è assa bello, e sopra alla sua porta lessero questo distico:

Hace domus odit , amat , punit , confervat , honorat ,

Nequisiem, pacem, crimina, jura, probos.

Dopo esseri trattenuti da tre ore in Delse partirono colla barca, che parte ad ognora, esserio tale il regolamento della navigazione per i canali d'Olanda, che ad ognora si di giorno, che di notte da ogni Città parte una barca verso le altre Città respettive, e così incamminati in un ora di viaggio giunsero all'Aja avanti il tramontar del Sole, e andarono ad alloggiare alle Arme di Frissa. Tutto il Venerdì 28, s'impiegò da loro nel vedere il Palazzo, nel quale s'i radunano le Alte Potenze, alcune Case di correzione, ed alcune

, Chic-

Chiese. I Cattolici ve ne hanno sei pubbliche, e vi predicano, ed i Calvinisti tre, una i Luterani, ed una i Giansenisti. Vi sono i PP. Carmelitani. Ivi hanno Chiesa pubblica gli Ambasciatori di Spagna, Francia, Portogallo, e dell'Imperatore. Nel dopo pranzo del Sabato 29. audarono a vedere il Palazzo del Duca di Portland Inglese. che è fuori dell'Aja un quarto di lega verso il mare, che resta distante tre quarti di lega, e così ancora si portarono al mare per offervare quella spiaggia tutta piena di monticelli di sabbia per lo lungo, e in larghezza occupano circa un quarto di lega, che il Signor Vandelli vi monto sopra, ed essendo un ora avanti il tramontar del sole li figurò alti fopra il livello del mare da 40. piedi Bolognefi, che allora era nel finire del riflusso. Di là passarono a vedere la Casa detta del Bosco, che è del Re di Prussia, situata al Settentrione dell'Aja, e poscia tornarono in Città.

, La Domenica 30. Giugno alle cinque ore della mattina parti-, rono dall'Aja, e una lega distante traghettarono in un altro canale a Reyswik luogo reso famoso pel trattato di Pace ivi conchiuso: alle ore otto e mezza giunsero a Leyden, che videro circondata da ogni intorno da canali, da praterie, e da giardini; alle dieci ore andarono ad afcoltare la Santa Messa nella Chiesa de' PP. Carmelitani. Nel dopo pranzo furono a vedere diverfe Chiefe di Calvinisti. Videro la Chiesa de' Francesi, ov' è il sepolero di Giuseppe Scaligero colla sua iscrizione incisa in una colonna. Prima della fera furono a ritrovare il Signor Pietro Burman chiarissimo letterato, e Professore nell'Università, perchè il Signor Vandelli gli doveva parlare per parte del Signor Muratori, egli gradì molto una tal vilita, e i complimenti del Signor Muratori, mostrò loro la sua Biblioteca piena di sceltissimi libri, regalò al Signor Vandelli la sua lettera Apologetica contro di Mr. Cappronier, e della fua edizione del Quintiliano.

", Nel Lunedì mattina primo Luglio tornarono tutti insieme dal Signor Burman, e sempre in compagnia del Signor Marchese Ricardi, e del Signor Fiorentini, ed egli li condusse a vedere la pubblica, e copiola Biblioteca di Leyden, che consiste in una grande, ", e lunga fala tutta piena di vecchi, e scelti libri, siccome anche è abbondante di Manuscritti Greci, e Latini, e di Lingue Orientali. Quella Biblioteca è stata arricchita di tempo in tempo per via di , legati d'Erafino, d' Ifacco Vossio, dello Scaligero, e di altri uomini , dotti, che per testamento vi hanno lasciato i loro libri. Videro la , gran Sfera, che mostra il Sistema Copernicano; essa è di sei pie-, di di diametro, e tutta di ottone, e fu loro donata la descrizione. Videro ivi ancora fra gli altri libri il primo Dizionario Greco-Lati-,, no stampato in Reggio di Lombardia, che comincia = Bonus Ac-, cursius Pifanus Cl. Vito Antonio Bracchio Jurisconsulto primario, ac , Du

Ducali salutem plurimam dicit. Nel mezzo di questa settera si leg-, ge il nome dell'Autore, che è Joh. Monacus Carmelitanus, a piedi della prima pagina si legge Ex Biblioth. Viri Illust. Isaaci Vossii. e nel fine del libro Ad laudem Dei, Beataeque Virginis Mariae, Impressum hos opus Regii per Dyonisium de Bacileriis Anno Salutis MCCCCXCVII.

" Fu loro mostrato parimente un Erbolario di 150. anni sa in otto volumi, uno de' quali fu fatto in Oriente sopra carta di quel pae-", fe, quel corpo di libri era stato della Regina Cristina di Svezia. " Sotto di questa Biblioteca videro il Teatro Anotomico, dov' erano , Mumie, Scheletri d'ogni grandezza di animali della China, dell' Egitto, dell' America, de' Minerali, vi offervarono lo scheletro di , una Balena, ed altre cose rare. Passarono quindi a vedere l' Osservatorio, e poscia l' Orto Bottanico dipendente dall' Aca cademia molto copiolo di erbe. Vi offervarono una Palma alta , da otto piedi , videro l'albero del Caffe , e molti altri alberi , e , femplici di diversi paesi, come anche la pelle di una vacca marina in una camera contigua imbottita. Ŝi portarono anche a ve-, dere l'Imprimeria di Pietro Vander Aa, e la fua copiosa Libreria, , e quivi il Signor Burman con molte finezze, ed espressioni li lasciò tutti soddisfatti, e contenti della di lui gentilezza. Non " videro i famosi Gravesand, e Buerave, perchè essendo le vacanze.

erano alle loro delizie di campagna.

" I suddetti Signori partirono da Leyden alle 4. ore del dopo pran-, zo per barca, e giunsero in Harlem alle ore otto precisamente, e , presero alloggio al Lion d'oro dirimpetto alla gran Chiesa; e quivi trovarono, che vi era la Fiera. Nel Mercoledì mattina s. detto il , Signor Marchese Ricardi, ed il Signor Vandelli montarono sopra la , più alta Torre contigua alla detta gran Chiesa con seco un Telescopio per veder meglio il paese dell' Olanda, e formarsi ancora , una giusta idea della sua situazione ; osservarono il golfo di Har-,, lem al Mezzo giorno, al Settentrione l'Oceano fotto il Castello di Wyk; la detta Città è simile alle altre dell'Olanda. Nel Palazzo ", del Pubblico videro un esemplare del libro intitolato Speculum no-" strae Salutis in picciol foglio stampato solamente da una parte per ,, ciascuna carta, il carattere ha del gottico, sembra che sosse impresso colle stampe di legno. Il Signor Vandelli ne vide di poi in , Vienna d' Austria un altra copia presso il Signor Conte Pertusati. allora Presidente del Senato di Milano. Conservano anche in quel Palazzo un immagine di Lorenzo Jansen Kuster, che pretendono, che del 1440, inventasse la Stampa. In Harlem sono così persuasi, che Koster sia l'Inventore della Stampa, che quel Maestrato sece dipingere sopra la porta della sua casa, che è nella piazza verso n il mezzo della Città, e porvi la seguente Iscrizione a lettere d'oro: MEMORIAE SACRUM
TYPOGRAPHIA
ARS ARTIUM OMNIUM
CONSERVATRIX
HIG PRIMUM INVENTA

11

"

"

23

29

33

33

99

22

9)

CIRCA AN. CIDCCCCXL.

Vana quid archesypos & procla Moguntia jaclas?

Harlemi archesypos, praelaque nata scias.

Extulic bic monstrante Deo, Laurentius Artem.

Dissimulare virum bunc, dissimulare Deum est.

P. S.

P. S.

"Fuori di Harlem vi è un bosco assai vago e delizioso, dove si su a passeggiare, e colà vi è tradizione, che dentro di quel bosco Lorenzo Jansen, detto Kuster, immaginasse il primo saggio, della stampa, avendo per accidente inciso alcune lettere in una soglia di elera, come per suo divertimento; di poi avendo possi sa la detta soglia così incisa dentro di un quadernetto di carta, e dentro di una saccoccia; quindi possosi a sedere sull'erba, s'abbattè ad appoggiarsi col peso del suo corpo su di quel quadernetto o e restovi impressa accidentale esperienza, essa gli risso se replicando può di bene in meglio; e di qui ebbe origine la Stampa.

do, e stretto chiamato Nieuwe Meer, che con un altro canale detto Sclinchel termina ad Overtoom; dove col mezzo di una ruota, e de suoi curli si fanno entrare, e così si traghettano de barche ca-

niche nel canale, che va fino in Amsterdam.

" La mattina de' 3. Luglio giorno di Mercoledì partirono tutti ,, i detti Signori da Harlem per barca, e in due ore, e mezza di , tempo giunsero in Amsterdam, una delle più floride Città dell'Eu-, ropa, e andarono a smontare alla Bibia. Nel dopo pranzo surono , a vedere il Perto, che ha la figura di un mezzo cerchio, ed è uno , dei più grandi dell' Europa. Ma esso ha nel suo ingresso un banco ", di lezzo, e fabbia, che chiamano Pampus, fopra del quale non vi , possono passare i grossi vascelli senza essere scaricati, o libati con , battelli, che chiamano Camelli . Si potrebbe levare il detto ban-,, co, ma ve lo lasciano per sicurezza della Città; peichè impedi-, fce, che niuna flotta nemica possa avvicinarsi alla medesima, e , perchè serve a quantità di Operaj, che vi guadagnano il loro vit--, to a caricare, e scaricare le mercatanzie, e a trasportarle con pic-" cole barche, e se ne traggono altri vantaggi, che compensano un 2, passaggio aperto, e più facile. La Città di Amsterdam è fortifi-2, cata con un recinto di muraglie di mattoni con ventisei bastioni. 3, Ha canali per tutti i quartieri di essa, e comunicanti fra loro, i " quali

quali vengono riempiti dal fiume Amftel, che passa pel mezzo della Città formando il gran canale Ammerac, che riceve il flusso del mare in tutta la sua estensione, e le acque vi sono trattenute con sostegni. Le sponde de' canali sono per la maggior parte circondate da file d'alberi, e da belli edifici, che piacevole, e vago rendono il passeggio. Dalla parte del Porto è fortificata con grossi pali fitti perpendicolarmente, e uniti con travi collocati orizontalmente, su cui poggia uno spazioso tavolato lungo più di un miglio, sopra di esso si passeggia, e vi sono alcune aperture per dove escono, ed entrano continuamente le navi, ed ogni fera si serrano al suono di una campana, che dà l'avviso di entrare, e di uscire. Essa ha un largo sosso all'intorno, e paralello alla muraglia con un argine similmente posto, e piantato con due file d'alberi, che vi formano un deliziolo passeggio, e che sostenta le acque del sosso, le quali essendo più alte del terreno inonderebbero le praterie, ed i giardini, e le case all'intorno, come fanno in tempo di guerra. Ciaschedun bastione ha un molino a vento. Nel circuito poi vi sono quantità di altri molini per segar tavole, maccinar tabacco, e per altri edifici for-

mati ad usi diversi. , Nel Venerdì 5. Luglio, dopo spedite le lettere d' Italia, che partono ful mezzo giorno, furono nel dopo pranzo a ritrovare il " Signor Cesare Sardi Lucchese, di poi uscirono seco, e andarono a , passeggiare nel sito detto le Plantage, cioè il giardino delle piante, o sia l'Orto Botanico, nel quale sono quantità di piante ra-

" re, e straniere.

,, Nel Sabato 6. Luglio alle 9. della mattina andarono a vedere " la pubblica Sinagoga degli Ebrei Portughesi, che è un edifizio alto. ,, proprio, e affai più bello di quello degli Ebrei d'Allemagna, effa era , tutta piena di Ebrei, che cantavano una פרשה Parassa, avevano tutti il loro טלית Talleth, ed il Rabbino era avanti la porta in un posto eminente con tre o quattro altri voltati verso l'arca, e le donne erano separate nelle tribune. Nel dopo pranzo andarono a vedere il Palazzo del Pubblico, che è un superbo edifizio di pianta quafi quadrata. L'architettura è sul gusto Italiano, le facciate so-, no magnifiche, per adornare il detto Palazzo non hanno perdonato a spesa alcuna, che per fabbricarlo è montata, come su detto, a trenta milioni di fiorini. Vi si veggono impiegati marmi prezio-, fi, molta scultura, e pittura. La sala è maravigliosa, le pareti, il pavimento, e tutto riluce d' oro. Nel pavimento della gran " fala vi fono incastrati gran cerchi, e linee di ottone, che rappre-" sentano tre emisseri, col primo l'America, in tutte le sue parti con , marmi riportati di diversi colori. Col secondo l'altre tre parti , del Mondo. Col terzo l'emisferio celeste, in cui sono rappresen-, tati i fegni del Zodiaco, ciascheduno nel loro colore naturale. " QuelQuella sala ha magnifiche gallerie all'intorno. Sopra la facciata , all'entrare, e di dietro vi sono le statue di due Atlanti, che so-, stengono un gran globo dorato nelle spalle per ciascheduno, cioè " il celeste, e terrestre. S'inalza al di sopra del tetto la Torre dell' , orologio a cupola, che contiene molte campane, di cui il Carielione si fa sentire ad ogni quarto d' ora cantando un' arietta prima di sonar l' ora. Le porte sono di bronzo. Passarono poi di là in alto a vedere il gran Cariglione, ov'è una gran ruota a tamburro di lastra di ferro dentata in proporzione, che nel girare và toccando in tanti fili di ferro, che fanno fonare le campane di di-, verse grandezze, ed in quella armonia, che si sente ad ogni quar-, to d'ora. Paffarono quindi la vedere la fabbrica della Borla pian-, tata fopra di un ponte fotto del quale passa l'Amstel, essa è di un bello, ed utile ornamento per la Città. Nella sua corte, nelle , logge si radunano ogni giorno i Mercatanti, e vi stano sino ad , un ora dopo mezzo giorno a trattare i loro negozi, e ferve an-, cora a diversi altri usi . La Cafa dell' Indie, è affai vicina alla Bor-" sa è composta di tanti magazzini pieni d'ogni sorta di mercatan-" zie venute dalle Indie.

"La religione Protestante Riformata è quella, che domina in tutte le sette Provincie unite, e particolarmente in Amsterdam. I
Cattolici vi hanno da venti Chiese, e Cappelle, nelle quali esercitano pubblicamente le loro sunzioni, vi hanno organi, e cantano
le loro messe, e vespri senza alcun disturbo. E però vero che
estreromente non hanno alcuna sorma di Chiese, e che non vi
hanno nè Torri, nè campane (cosa, che è comune a tutte le al-

" tre religioni ) toltone la dominante.

", Gli Ospitali sono ornamenti de più utili, e belli della Città ", per la grandezza, e magniscenza, e pel buon ordine. Vi sono ", Ospitali per gli uomini vecchi, e per le donne vecchie, per le ", vedove, e figlie vecchie. Ospitali per gli orfani cittadini, e per ", le orfanelle, un Ospitale per gli orfani Valloni. I Cattolici anchi ", esti vi hanno una casa per gli loro orfani, e vi è ancora un Convento di Monache, le quali prendono donzelle da allevare, ed ", istruire.

"La Domenica 7. Luglio nel dopo pranzo si portarono ad Orsea, bourg per vedere il bellissimo giardino dell' Ebreo David de Pinto 3. Spagnuolo, che è un Versailles in modello con quantità di giuochi, chi d'acqua, vi aveva quell' Ebreo d'ogni sorta di frutti, e siori, Vi mangiarono de' melloni gustossissimi, il tutto vi si stagiona a 5 sorza d'arte, il sito per se stesso non produrebbe che giunchi, ed 5, però con nuova terra bisogna alzarlo per disfenderlo dal livello, e 5, però con nuova terra bisogna alzarlo per disfenderlo dalle acque mi sorgive.

Ne

Ne' giorni 8. 9. e 10. andarono vedendo le Librerie, e Stam-, perie, e le altre cose più rare della Città. Nel Giovedì 11. Lu-, glio si portarono per barca, dove il siume Amstel entra in Città, , per offervare il ponte, che unisce il Ramparo della Città da una -,, parte del fiume Anstel all'altra, esso è composto di 35. archi, un-"dici de' quali sono altissimi, otto chiusi, che servono di Arsenale per tenervi gli Jace sì del Pubblico, che de' privati, li tre altri ,, sono aperti , acciocchè per essi possano passare le barche nell' entrare, e nell'uscire da Amsterdam, gli altri sedici archi sono più bassi. Questo ponte è lungo 600, piedi, e largo 70. Ha le sue balaustrate di ferro dalle parti. Il fiume Amstel entrando per quel-, la parte si distribuisce ne' canali della Città, e forma una grande , quantità di Isole, che sono i quartieri della Città colle sabbriche. , e strade di quà, e di là dai canali guernite di file d'alberi, che la rendono vaga, e maravigliosa. Nel Venerdì 12. detto torna-,, rono sopra il Palazzo pubblico, e montarono sopra la Torre per vedere con un buon Telescopio tutta la Città, e suoi contorni, ed offervarono da qual sito sieno i diversi seni di mare, che si " mescolano colle acque de' fiumi . Nel Sabato 13. furono a vede-", re i Magazzini, e l'Arfenale della Compagnia delle Indie. Vide-", ro lavorare attorno a due navi, e il modello fu cui fabbricavano " i detti due vascelli.

.. Nel dopo pranzo della Domenica 14. detto uscirono fuori della Porta di Leyden fino ad Ouvertoom, che è un borgo distan-

, te un miglio, ed è un passeggio assai vago, ed ameno.

Adl 15. Luglio giorno di Lunedì il Signor Cavaliere Mar-" chese Ricardi dopo ringraziati gli altri Signori della buona com-", pagnia a lui fatta fin allora nel giro per le Città della Fiandra. " e dell' Olanda partì nello stesso giorno alla volta della Danimarca. , e della Svezia per fare il viaggio anche nelle Corti del Nore, sì , nel profeguire avanti, come nel ritornare indietro. Il Sig. Marchefe , Fontanelli , col Signor Fiorentini , e Vandelli andarono nel Mar-, tedì 16. detto a vedere le Case di Correzione dette Castigatio, in , una vi fono gli uomini, che non hanno volontà di far bene, e , che per non lavorare si danno a rubbacchiare, e videro, che raf-, pavano una tal qualità di legni Orientali, e se non giugnevano " a compire la quota erano castigati, se fanno più lavoro dell' ob-, bligazione sono pagati. In altre case vi erano donne di mala vita, che anch' esse sono sforzate a lavorare intorno a manifatture , convenienti al loro sesso. Quelle case di correzioni sono spezie n di Prigioni co' suoi Presidenti , e Custodi formati da un Maestra-, to, che vi presiede. La Città di Amsterdam non soffre oziosi, e n in tal guifa si regolano tutte le altre Città dell' Olanda. I Cit-, tadini sono tutti dediti ai negozi. Nelle loro case, siccome an-

" che nelle strade vi è una somma polizia. Gli Olandesi pipano

, tabacco continuamente, e ne fanno un grande spaccio.

"Nel Mercoledi 17. Luglio il Signor Vandelli ebbe lettera dal Signor Giuseppe. Riva Segretario Residente del Serenssismo di Modena presso di S. M. Britanica, nella quale gli dava parte che la Duchessa di Casa Marte che la Duchessa di Casa Palcotti di Bologna, era ammalata di una gagliardissima sebbre, e di una violentissima diarea, su mal curata da un Medico del paese, era sistato chiamato il Signor Dottor Cocchi, che si trovava sontano 90. miglia, al suo arrivo trovò il caso disperato, e non le potte sa altro, se non disserve al gran colpo, soggiugnendo il Signor Riva con Poscritta. Per l'affare più importante si sa quanto si pui ma con poca speranza di riuscirne, e termina poi la lettera con tali parole: Questa Signora è poi morta alle serve del dopo pranzo del di undici Luglio 1726, in Hammersmith sua abitazione di campagna.

, Li giorni de' 18., e 19. furono da loro impigati in fare diy verse provisioni , e a spedirne le balle , e le casse a Modena. L'Olanda è priva di bolchi, e nell'inverno abbrucciano terra ca-, vata da' Maraffi, che seccata bene al Sole abbruccia, benchè fac-,, cia un pessimo odore. Nell'inverno quando i canali sono gelati si " fervono per andare fopra il ghiaccio di una forta di fuole, di ac-, ciajo, che chiamano Sehecsten, di modo che sdrucciolano con tal mezzo sopra i canali ghiacciati, e con tal, velocità, che uguagliano and il corfo di un cavallo; ma imparano l'arte in fua gioventi come anche quella del nuotare . Quelli, che non fanno, hanno poi , la comodità di viaggiare colle Slitte, che sono strassinate coi cay valli sopra gli stessi canali, come farebbero, e sanno per le strade , della Città colle carrozze, A qualunque Città poi uno desidera ni di andare da Amsterdam, si trovano de battelli ; che partorio in n ciaschedun ora sì dil giorno, the di notte; com è stato detto altrove, e questa comodità facilità ai forestieri il viaggiare per tur-2, te le parti d'Olanda con poca spesa , e così nel Sabato mattina 20. Luglio il Signor Francesco Maria Fionentini si separò dal Siin gnor Marchele Fontanelli e dal Signor Vandelli indirizzando il Ju luo viaggio verso la, Corte di Hannover, e gli altri due Signori -i, col. loro Cameriete partirono da Amsterdam fulla barca di Utrecht, -3, ove giunfero alle tre ore del dopo pranzo, e andarono ad allog-, giare al Caffel nuovo d'Anversa, dove da Roterdam avevano già , mandato il loro calesse.

"La Città d' Utreche d la capitale della Provincia fituata sull' "antico ramo del Rone, che và poi a passare per Leyden. La "Domenica mattina zi. Luglio andarono ad ascoltare la S. Messa. , ne' Domenicani, e fu detto ai medesimi, che in detta Città vi , erano quattordici Chiese Cattoliche. Di poi andarono a vedere , la Chiesa Collegiale della B. Vergine, che presentemente serve ad , uso degl' Inglesi. In una colonna di quella Chiesa lessero questi ,, due versi.

Accipe Posteritas, quod per nova saecula narres: Taurinis cutibus sundo solidata columna est.

", i quali indicano, che quella colonna su sabbricata sopra pelli di bue, non avendo potuto sabbricarla sopra pali, come si suole praticare negli altri siti d'Olanda, ed anche a Venezia, e ne' luoghi paludosi. Vi è un Orologio pubblico, in esso i suono delle ore perceduto da un Cariglione molto armonioso, come si truova in quasi tutte le altre Città dell'Olanda, che suonano un' arietta in musica, che dura quasi un mezzo quarto d'ora. Nel restante del giorno videro, così all' ingrosso, le altre cose più rare della Città.

"Nel Luned mattina 22. Luglio con cavalli da nolo partirono per Nimega, passarono a Renen un braccio del Reno, e giunjero a Nimega, dopo essere stati per 12. ore in viaggio, ed allogj, giarono nell' Osteria sopra la riva destia del Reno, detto in quel
j, sito de Wahal. Nimega è Città di frontiera nella Gheldria Olanj, dese posta alla sinistra del detto siume tre leghe distante da Ciej, ves. La Cittadella, e parte della Città sono sabbricate sopra del-

, le colline.

" Nel Martedi 23. detto passarono il Reno sopra un bellistimo. e largo ponte volante fulle barche, traversarono la Città, e dopo " cinque ore di viaggio giunsero a Cleves, che è Città del Re di Prussia. " fituata nel pendio di una collina; quivi cominciarono a trovare la " Posta regolata, di dove con nuovi cavalli andarono a Xantin aln tra piccola Città del Re di Pruffia. Di poi con altri cavalli a " Reinsback dell' Elettore di Colonia, e fatta un altra posta giun--,, fero a Meurs, anch' effa piccola Città del Re di Pruffia, prefidiata da Soldati vestiti con abito particolare, che sembrava una ca-, miciola con maniche alla bavarese, e ivi pernottarono. La mat-,, tina de' 24. fecero da tre poste in circa cogli stessi cavalli, e giun-, ti al fiume Reno, lo tragittarono fopra di un bellissimo ponte volan-, te di barche, ed entrarono in Duffeldorf, Città situata in una ,, tortuosità di esso fiume , la quale appartiene all' Elettor Palatino .. Pri-, ma di partire vollero vedere la bella galeria di pitture; che l'Elettore antecessore vi avea raccolte da tutti i paesi dell' Europa. Es-, sa consiste in dieci camere tutte piene di quadri. Di là poi essi " passarono a Colonia distante due gran poste, nel far le quali v'im-", piegarono ott'ore di tempo, e giunsero in quella Città alle due , ore del dopo pranzo, e ripassato il Reno smontarono all' Osteria , del" della Posta, che è nel bel mezzo della Città sopra la riva sinistra " del detto siume. Nel Giovedì mattina 25. Luglio andarono ad " udir Messa nella antica Chiesa di S. Pietro, che è la Cattedrale, " la quale non è anche terminata, passarono di poi a vedere nella " Cappella, che è di dietro del coro, le Reliquie de' Magi. Nella la lapida, che sorma il piano dell' arca, entro la quale riposano, " si leggono questi versi:

Corpora Sanstorum recubant hic terna Magorum Ex his fublatum nihil est alibive locatum.

" Nel dopo pranzo andarono alla Chiesa Collegiale de'Canoni-, ci, e delle Canonichesse dedicata a S. Orfola, e videro il sepolero, sul ", quale sta scolpito Sepulebrum S. Ursulae, con altri 25. depositi si-", tuati dietro le muraglie della Chicsa, e fra i colonnati ad uno, ", a due, ed anche a tre insieme. Nell'entrare per la porta mag-", giore alla destra vi è un uscio, per cui si entra in una Cappella ,, quadrata con volto formato in sei archi , due di quegli occhi so-,, no occupati da due finestre, gli altri quattro sono ripieni di ossa , (come colà si dice) delle compagne di S. Orfola, che formano " varie parole, secondo il computo, che se ne sece potevano essere " gli ossi di cento persone. Nel basso poi vi è un altare colla testa ,, di S. Orfola ivi conservata, all' intorno delle muraglie in diversi " ripoltigli si scorgono altre teste, e reliquie. L'ultima cosa, che " fu loro fatta offervare fu un urna di marmo bianco, e colà hanno per tradizione, e credono, che essa sia una delle Hydrie di Cana "Gallilea, è alta un piede, e due terzi di larghezza, e le manca , un pezzo dell' orlo, che forma la bocca. Di là andarono a ve-", dere il Collegio, e la Chiesa de' PP. Gesuiti, che è delle più " belle di Colonia. Di poi passarono al Palazzo del Pubblico, nel-, la cui facciata sono incastrate molte iscrizioni antiche, che sono " stampate nel Grutero. Di rincontro a questo Palazzo vi è quello , dell'Elettore, che non essendovi, non eccitò nemmeno in loro la " curiolità di andarlo a vedere.

"Il Venerdì mattina 26. detto giorno di S. Anna tornarono , alla Chiefa Metropolitana ad udire la S. Messa, dopo la quase , entrarono di nuovo nella Cappella, ove sono riposti i corpi de , Magi, ivi ebbero tutto l'agio, e comodo di vederli; l'arca entro , cui riposano nel di suori è tutta coperta di pietre preziose. L'e , tre telle sono verso la Chiefa, ed hanno i piedi verso il muro , si sono di grande statura ; si figurò l'arca lunga più di sei piedi di , Parigi. Nel dopo pranzo de 27. detto partirono da Colonia , e , dopo satta una posta e mezza giunsero a Bona, ove veduto il , Palazzo dell'Elettore, che si trovava ai Bagni di Schwalbac, che è , la fabbrica più bella, che sia in quella Città, proseguirono il loro , viaggio col sare due poste sino a Bretisig, ove pernottarono. La

8 - 120 22

mat-

" mattina della Domenica seguente 28. Luglio, costeggiando sempre il ,, fiume Rem, arrivarono dopo due poste a Coblentz, Città dell' Elet-, tore di Treviri fituata alla confluenza del Reno colla Mofella, che è assai bene sabbricata, e fortificata, e piena di popolo. Essa ha una bella veduta di montagne, e colline tutte coperte di vigne, che la circondano. Il ponte, che è ivi sopra la Mosella ha 13. occhi, ed è magnifico. Ivi di rincontro, e dall'altra parte del Reno sopra di uno scoglio vi è il Castello Oberlhonstein ben sortificato. Dopo udita Messa nella Cattedrale passarono il Reno, e profeguirono il loro viaggio alla destra di esso fiume, e contro il suo corso, in distanza di una lega da Coblentz incontrarono un monte isolato, che ha nella cima un forte Castello, ed al piede la piccola Città di Raubach fulla sponda del Reno, vicino a quel monte, o piuttosto scoglio, ve ne è un altro più grande, la strada paffa fra l'uno, e l'altro, anche quello è quasi isolato, girandovi la strada all' intorno, e il Reno vi scorre dall' altra parte. Nel " girarvi intorno vi offervarono diverse sorgenti d'acqua, che uscivano dal monte isolato in tanta abbondanza, che formavano un vago ruscello con tant'acqua da far macinare un molino, essi offervarono che una di quelle forgenti era raccolta in una canala di legno, che palla sopra la strada tanto, che vi passarono sotto col calesse. Osservarono in oltre, che quel monte da una parte apparisce tutto di sasso, ed ignudo, e dall' altra è coperto d'alberi. Nel profeguire il cammino videro parecchi altri monti. da' quali scaturivano altre simili sorgenti di acqua, e così divertendosi giunsero due ore dopo mezzo giorno a Naistetten, che è un gran borgo con guarnigione del Landgravio di Hassia Cassel, ivi cambiati cavalli arrivarono di poi a Lagen-Schwalbach presso il fiume Aar nella Contea di Catzenellbogen; dove videro, e s'inchinarono all' Elettore di Colonia, che quivi era da molti giorni a que' Bagni di acque minerali molto stimate, hanno esse un gusto agro, come il vino del Reno, e di la fecero un altra posta e mezza fino a Wishaden nella Contea di Nassau, ove pernottarono. Il Lunedi mattina 29. Luglio partirono da Wishaden, nel cammino passarono a veduta della Città di Magonza, che resta di là dal Rens, e dopo due poste giunsero a Francfort Città libera Imperiale, e Anseatica di Allemagna, la quale resta divisa in due dal fiume Meno, è Città vasta, mercantile, e popolata: Vi sono 14. Chiese di Cattolici. Il Palazzo del Pubblico è molto " grande, e la fala dove si radunano gli Elettori, e tutti i Mem-" bri dell' Imperio per l'elezione dell' Imperatore è grandissima. vi ", custodiscono l' originale della Bolla d' oro, che è in forma di 4... ed è voluminosa di 24. fogli in carta pergamena. Nel dopo pran-

,, zo andarono a vedere nell' Orto del Signor Sanbino un Alor fie-

" rito.

"rito, esso aveva le scalinate all'intorno formate di tavole, il picede di detta pianta in quattro mesi si era alzato più di 20. piedi
del Re, era di quattro polici di diametro, vi osservatono trenta
rami sioriti, i siori in tutto quel giorno montavano alla somma di
settemila trecento:novanta tre, e vi restavano ancora alcuni botstoli, che non erano ancora fioriti, questa su la cosa più singolare
veduta da loro in Francsort, poiche l'Aloè sta, secondo il detto
volgare cento anni a siorire. Nell'atto dell'uscire dall'Orto s' incontrarono, e secero riverenza all' Elettore di Magonza venuto

" anch'egli a posta per vedere quella maravigliosa rarità.

,, Nel Martedi 30. Luglio alle 4 ore della mattina partirono da Francfore prima di giugnere ad Hanave videro un nuovo Pa-, lazzo ful difegno di quello delle Toullerie di Parigi , con un bel-, lissimo giardino, ed ivi cambiati cavalli arrivarono a Besenbach, , e con altri cavalli a Rabrun, di là passarono ad Eselbac, queste " sono due poste, che tutte e due si fanno entro, ed a traverso di , una folta, e nera felva appartenente all' Elettore di Magonza, , che appunto porta il nome di Selva Nera, la quale è piena di " Cignali, Cervi, e Daini. Quivi nel proseguimento del viaggio " giunti al Borgo di Klenfurt nella sponda sinistra del Meno, e più " alto da 150. piedi vi è un Convento di Agostiniani, ov'è una sor-,, gente, che forma un piccolo ruscello, il quale serve a vari usi di que' Monaci, quella collina è circondata dal fiume Meno con una " grandissima tortuosità, la sommità del monte è poco più alta del tetto di detto Monistero. E di là col fare un altra posta giun-", fero a Reimlin, e con nuovi cavalli arrivarono alle ore otto del-,, la sera a Würtzburg, o sia ad Erbipoli. Nell'entrare in essa vi-", dero tre Reggimenti di Soldati ivi accampati. Quella vaga, e " bella Città relta divisa in due parti dal fiume Meno, nella parte " finistra vi è il forte Castello nominato Frawenberg, e si lavoraya ,, attorno alle fortificazioni esteriori. Ha all' intorno colli ameni, " e piacevoli tutti coperti di vigne, vi è un bellissimo ponte sopra ,, il Meno, che unisce le due parti della Città.

"Nel Mercoledi 31. Luglio dopo aver veduta quella vaga Cit, tà, il Palazzo della Residenza di quel Vescovo di casa Schomborn,
, che attualmente si sabbricava sul gusto di quello del Duca di Modena, uscirono da Wirzeburg, e satta una posta e mezza sino a
"Kizing, e un altra a Postnein, poscia a Lugensel, e quindi a
"Emischein, e di poi a Fravenbach, finalmente alle sett'ore della
"sera entrarono in Nurinberga, e simontarono alla Posta. La mat, rica, e mercantile Città, e nel dopo pranzo proseguendo il cam, mino giunsero a Etlang piccola si, ma bella Città, e dopo satte
, due altre poste giunsero a Streitberg, che è al piede di un alta
, montagna, ove pernottarono.

, Nel Venerdì 2. Agosto dopo partiti da Streitberg fecero una , posta indiavolata, e fra diruppi sino a Troppach, quindi un altra a Barayt, e di là a Bernach, e poscia a Munichberg, ed un altra ad Hoff; dove presero alloggio in una infamissima Osteria, che è ne' confini della Franconia, e Saffonia. Partiti la mattina de' 3. di colà giunsero a Pleven, dove incontrarono cambiamento di monete, e di strade per essere entrati nella Sassonia. Cominciarono ad offervare Pilastri, o Ceppi, e Guglie, sulle strade, nelle quali sono marcate le distanze de' luoghi, ciascheduna posta è divisa in quattro parti, e vi sono due Ceppi, e due Guglie, sopra le quali sono notate le distanze dalla Città di Drefda, nella mezza lega, e nella lega, che corrisponde a cinque miglia d'Italia, vi sono le Guglie. Da Plaven secero una posta a Reichenberg piccolo Borgo della Sassonia, di la passarono a Zwicau piccola Città, e poscia viaggiando tutta la notte fecero due poste sino a Kermitz, altra piccola Città, e giunfero a giorno con nuovi cavalli, e coll'aver fatte altre due poste a Freyberg, e di là altre due sino a Dresda; , dove giunsero alle ott' ore della sera giorno di Domenica, e quar-

" to di Agosto.

" Nel Lunedi 5. detto andarono a vedere le Scuderie piene di " scelti, e spiritosi cavalli, ascesero nel di sopra della Scuderia, e , per andarvi si passa prima per una grande galleria, dove erano , 48. slitte tutte ben fatte per una persona sola, quindi si entra in ", una gran loggia, e di là in molte camere fino al numero di 24., ,, che formano come due appartamenti, piene di armature, e spade, , alcune piene di uomini à cavallo cosle sue armature rappresentan-, ti i Duchi di Sassonia. In una videro, e maneggiarono la spada , del ultimo Czaridi Moscovia Pietro il Grande, che permutò con , quella , che portava l'ultimo defunto Re Augusto , come pure il , capello del medesimo, l'una, e l'altro non sono di gran valore, , la spada è di ottone con acciajo incastrato, il capello è cosa or-, dinaria. In altre camere vi sono selle, e finimenti da cavallo, , un regallo di Luigi XIV. Re di Francia tutto di ricamo d'oro per una muta a sei cavalli. Il Re di Polonia l' ha accresciuto , fino a 24. Vi è un pomo da fella, che è un topazzo orientale, , ed ha servito per Cristiano Andrea. Un rubino come un uovo , nell'elmo, quando non sia falso. In altre camere sonovi finimen-, ti da cavalli, e gli abiti per gli Paggi fatti in occasione dello , sposalizio del Re. Vi è la statua di un cavallo col finimento , tutto coperto di finti diamanti, e finti rubini, ma che sembrano veri. In una camera vi sono penne da capello pel valore di 50. " mila taleri, con altre tre camere piene di cavalli, ed armature , de' vecchi Duchi, altre tre camere piene di armature turchesche, , in una di esse vi è la statua del gran Turco con dodici Sultane

, situate al naturale, e come stanno quando sono visitate da lui; su , fatto loro osfervare un dente di Elefante pesante 120. libre lungo ", da sette piedi, e di un mezzo piede di diametro, o di grossezza. Una camera piena di mostri marini di diversi paesi del Mondo. Videro altre due camere con spade, e sciable finite in argento, ed oro tutte giojellate, e quantità di mazze d'argento, che pesano dieei libre per ciascheduna. In un altra camera un monte in modello formato con diverse miniere, con una statua di un ", cavallo in una grotta, che per artificio esce suori. In un altra , camera vi è la statua di un cavallo cavalcato dal Re di Danimarca l'ultima volta, che su a Dresda, i finimenti sono di zaffiri, rubini, giacinti, e topazzi, e di diamanti forniti. Vi è anche il modello di un Palazzo in forma di Botte . che il Re Au-, gusto aveva in idea di far fabbricare in campagna. In una camera vi è un letto con quattro colonne di serpentino alte da sei , piedi, tutta la lettiera è di altro marmo orientale finissimo, che " accompagna le colonne. In un altra vi è un letto tutto di alabastro, in un altra una tavola rotonda di pietra orientale con dodici sedie compagne. Nell' appartamento superiore a quello vi , sono tutte le cose, che hanno servito nella rappresentazione dei " quattro Elementi.

" Nel dopo pranzo paffato il gran ponte sopra l' Elba, che è , di struttura maravigliosa, andarono a vedere il Palazzo detto ,, d' Olanda, e nell' appartamento più alto vi fono otto camere, ed , una fala con una galleria, nella prima camera le muraglie sono ,, tutte coperte d' istrumenti aurifabrili , argentei , e ferrifabrili , e ancora per l'Anotomia ivi appesi. Nella seconda vi è uno Spec-, chio Ustorio di vetro di un piede e mezzo di Bologna di diame-,, tro montato, come quello del Duca d' Orleans a Parigi. , tavola rotonda di legno orientale tutta di un fol pezzo, il legno , è detto Tenzaria, ha quattro piedi di Bologna di diametro. Vi , è un altro Specchio Ustorio di metallo di 4. piedi di diametro. , Nella camera seguente vi sono vari scrigni intrecciati di pietre si-, nissime, di avorio, di ambra di quella del Baltico, e non di al-, cun altro luogo, come disse loro quell'Antiquario. Vi sono pure " moltissimi lavori tutti di avorio. Mostrò loro un osso o nocciuolo di ciregia, nel quale fono intagliate 180, teste, che solo si veg-, gono col Microfcopio. Dopo questa camera segue la sala con cin-, que tavole, sopra le quali numerarono 82. orologi antichi, e mo-, derni di forme varie, quattro cavalli, che corrono per la tavola, " chi corre all'anello, chi alla caccia, vi è un Orfo, che fuona un , tamburro, evi un orologio, in cui sono cinque figure, che fanno , un ballo, vi è un Papagallo, che fa tanti versi naturali, vi è un , Agnello che balla, un Cariglione, che suona come un organo ec. " Ve

", Ve ne sono degli altri in forma di nave , di globi , di Lioni , di Aquile ec. Evene uno che mostra la nascita del Salvatore, si apre una nuvola, fra essa si vede il Padre Eterno, poscia gli Angeli discendere, e venire i Pastori sonando una pastorale. Quindi segue un altra camera, che ha un finimento da tavola di serpentino, ed altre molte rare cose. In un altra camera si veggono statue di cera, che rappresentano uomini, donne, e bestie ornate di corali, vari bicchieri fatti di corni di Rinoceronti, e di noci di cocco. Ne segue un altra con quadri di lastra d'ottone con pitture satte a punta di bolino, con molti bassi rilievi finisfimi di argento, legno, e cera. Vi è una tavola di cedro di un fol pezzo di quattro piedi scarsi di diametro. Vi è un monte Ne' sotteranei del Calvario con un Cristo in Croce di . . . . . . detto Palazzo vi fono otto camere, ed una fala, le di cui muraglie sono tutte coperse di porcellane, ogni camera è di un colore, non vi è pezzo che non costi molto. Nella sala vi sono cento cinquanta gran vasi alti alla cintura di un uomo, la metà de'quali serve per porli nel giardino con entro le piante degli agrumi. Nell' appartamento, che è al piano della terra vi sono le camere adobate con carte Chinesi di diversi colori, e finite con specchi, e porcellane pure di diversi colori, parte sono veramente della China, e parte fatte nel paese, che difficilmente si distinguono, gli specchi sono stati fatti, e lavorati a Berlino. Si veggono in queste otto camere, e nella fala, quantità di vasi di porcellane tutte differenti l'une dall'altre pel colore, e delle carte, che le adornano, il tutto disposto, ed ordinato secondo il gusto, e disegno del Re Augusto. I tavolini, gli scrigni per la metà sono venuti dalla China, e dal Giapone, e per l'altra metà fatti, e accompagnati nel paele. Nell'altro appartamento vi sono le camere adobate sull'istessa idea, e gusto con tele indiane, e porcellane di diferenti disegni, e di varj colori. Nella settima camera, che è quella, ove dorme il Re, ha il baldacchino, il letto, e tutta la camera fornita di arazzi tessuti di tante piume, quasi tutte di color naturale, a riserva del rosso, e torchino, il disegno è fiorato, questo finimento di letto, e della camera è stato lavorato in Inghilterra, l'artefice vi ha lavorato attorno sedici anni, ed è costato al Re settanta mila taleri. Di poi passarono a vedere la Menagerie copiosa di bestie " felvaciehe di diverse spezie, cioè di Volpi d'Africa, di Tigri, di " Pantere, di Lioni, Ora, Gattizibetti, Simie ec.

" Nel ritornare in Città passarono per mezzo di un Reggimen-, to di Fanteria attendato fulla riva del fiume, ed ivi furono tra-" ghettati con batello, ed andarono a vedere il bel giardino, che , allora si fabbricava di nuovo, dove osservarono diversi vaghi giuo-, chi d'acqua, e su detto loro che era opera, e disegno d' un Italiano.

, Adi 6. detto nella mattina furono a vedere moschettare un ", Soldato, per aver difertato dalla guardia, nel tempo della folleva-,, zione di Popolo fattafi contro de Cattolici pochi giorni prima del , loro arrivo in Drefda, per l'affaffinio ivi seguito nella persona di un Predicante ucciso da un Soldato del Corpo, che si era risugn giato nella Cappella di Corte. Quindi uscirono di Dresda per ve-, dere un Reggimento di Cavalleria accampatovi, e che vi era ve-, nuto per tenere in dovere il Popolo commosso. Di là passarono ,, a vedere la fabbrica, dove si lavorano i cristalli di Sassonia, e , poscia andarono al Palazzo della Principessa detto del Turco. Nel ", dopo pranzo si portarono nel Palazzo di Corte a vedere l'appar-, tamento del Re consistente in una gran sala addobata di arazzi, " ne' quali sono espresse le Vittorio del Re Augusto. Poscia entra-3, rono in una camera tutta piena di argenteria, quindi in un altra , fala addobata con superbissimi arazzi colle battaglie di Alessandro " Magno, di la entrarono nella camera, dove il Re suole desinare " in pubblico. Lateralmente a questa camera vi è un altro appar-, tamente doppio di 4. camere addobate di veluto rosso con frange " d'oro, nell'ultima di una delle due il Re dà le udienze, nelle la-" terali vi è un letto. Tutte queste camere sono adornate di spec-" chi di Venezia, il più grande è alto sei piedi di Bologna. Disce-,, sero di là nelle due camere, che contengono il Tesoro, la pri-, ma ha le fue quattro facciate dall' alto al fondo colle fue scanzie " piene di vasi, frottiere, e vasellamenti d' oro, tazze, brocche di tutte le grandezze, e con lavori superbissimi tutti dello stesso me-, tallo. Passarono di poi nell'altra nominata la Camera verde, ehe ,, ha tre colonne, che sostengono il volto col formare quattr' occhi, ,, e di lì entrarono in un gabinetto tutto pieno di figure di pietre , di finissimo lavoro ben distribuite in modo, che lo riempiscono " tutto, gli specchi che vi sono al di sotto danno a quelle risalto. Quin-" di ritornati nella detta Camera verde videro sopra di una tavola ,, rappresentata la Corte del Gran Mogol, cioè Palazzo, camere, e ; persone il tutto d'oro massecio, fra le altre cose più rare in tal ge-, nere vi è un lungo scrigno, quanto è larga la camera occupando ", la facciata, e con sopra i suoi cristalli, a traverso de' quali si ve-,, de tutto il rinchiusovi, cioè dieci finimenti da abito col suo cen-" turone, bottone da capello, col suo cordone, impugnatura da spa-" da, e fibbie, uno di diamanti brillanti, l'altro di diamanti grossi " come le castagne, uno di rubini brillanti, un altro di giacinti, ,, uno di smeraldi sopra foglie rosse, uno di tartaruga, uno di oro " masiccio, uno di argento con diamanti. Seguita poscia un altra , divisione con varie robbe in una cassetta, cioè ingranate legate " in oro, e gioje. L' ultima divisione è una cassa tutta piena di " diverse pietre preziose di ametiste, zaffiri, crisoliti, giacinti, ac-, qua

164
, que marine, topazzi, smeraldi, granate, che sono grosse smisura,, tamente, e formano F. A. R. P., cioè Fridericus Augustus Rex
, Poloniae.

"Nella Città di Dresda vi è una sola Chiesa di Cattolici Romani. Esta è situata in luogo ameno, ed è circondata con buone fortificazioni. Il fiume Elba vi passa per mezzo, e resta unita mediante un gran ponte di struttura maravigliosa, quella di là si chiama Città nuova, e l'altra Città vecchia, e in questa vi è il Palazzo Elettorale molto magnifico con bellissimi giardini, e in quella parte vi è anche la Cittadella, e ogni anno vi si fabbricano quattro case nuove, e in buona architettura, onde riesce una delle più belle, e storide Città della Germania, nella quale si fermarono si solamente per tre giorni, a cagione che il Re Augusto era in Poloma, e colà vi si trovò solo il Principe Elettorale, che era in un. Palazzo di Campagna, ma venne in Città la prima notte della

" commozione del Popolo a infinuazione del Governatore.

" La mattina de' 7. Agosto, e giorno di Mercoledì partirono da " Drefda, e giunsero a Zchest una posta distante, e con nuovi cavalli , fecero un altra posta sino a Peterswalda. Questo luogo è nella Boc-", mia, distante un quarto di lega dai confini della Saffonia, contralegnato con un gran pilastro di pietra. Per tutta la Sassonia, come ,, già si disse, ogni lega è divisa in quattro parti, le quali sono con-, trasegnate con Guglie, e Coppi, il quarto della lega è marcato col , Ceppo, l'intiera, e la mezza colle Guglie. Nel mezzo di questa posta vi è una valle circondata da cinque cime di montagne, da cia-, scheduna di esse verso la loro metà escono sorgenti perenni, e scor-, rono al basso l'una contro dell'altra, e formano un lago, dal quale , fono derivati vari canaletti, che servono per formare altre fontane " artificiali per varie case ivi poco distanti, e per sar macinare de' ", molini. Da Peterswalda fecero un altra posta e mezza sino ad Auf-" fing, poi un altra a Lobasitz, e un altra a Badin, e quivi sopra di , un ponte passarono il fiume Eger, che ivi sbocca nell' Elba, cottes-, giata da Dresda sino al detto sito. Da Badin secero un altra posta ", sino a Walber, ove pernottarono. Nel Giovedì mattina 8. detto , proseguendo il loro viaggio giunsero a Turklo, e finalmente facen-, do un altra posta giunsero prima del mezzo giorno in Praga, e pre-, fero alloggio ad una osteria in capo al ponte. Il Signor Marchese , Fontanelli, e Signor Vandelli in quelto loro viaggio da Drefda a , Praga offervarono tutte le montagne coperte di vigne, e le videro rovinate da una fiera tempesta cadutavi pochi giorni prima lungo , il fiume .

" La mattina del Venerdì 9. Agosto passarono pel gran ponte so, pra la Moldava, e immediatamente trovarono il grande, e bel Colpelegio de' PP. Gesuiti, nel quale sono quattro Chiese, cioè la Bee-

11

33

"

"

)) ))

73

"

"

33

"

33

"

11

33

ma, la Germanica, l' Italiana, e la Latina. Il Padre Francesco Weisinger, che tratta i Forestieri, su quegli, che li servì mostrando " loro le cose più rimarcabili, sece loro vedere la vecchia Biblioteca consistente in quattro camere di libri, il vaso della nuova, che è magnifico; poscia li condusse nelle camere destinate per lo studio delle cose Fisiche, e Matematiche, ove sono moltissimi instromenti, e macchine, fra le altre vi sono varie sfere ingegnosamente immaginate, le quali hanno il loro moto da Orologi a pendolo. Videro l'esperimento dei due Specchi Ustori verticalmente appesi. ai muri, e co' due fuochi in una linea orizontale, in uno de' quali, cioè nel fuoco fuo, si pone un carbone acceso, e nel fuoco dell'altro mediante un braccio di filo di ferro, si pone la polve da schioppo. , e in distanza di 24. piedi Bolognesi misurati dal Signor Vandelli, che fece egli la prima pruova, e in tre minuti di tempo accese la , polvere. Parimente il Sig. Marchese Fontanelli volle anch' egli ave-, re il piacere di replicare il detto sperimento, e fino per due volte, , e con giubilo ne vide l' effetto. Gli Specchi hanno un piede, ed un quarto di diametro, e fono di gesso dorato, e di figura come sferica. Videro ancora uno strumento ottico da pigliare in , pianta qualunque cofa, come Palazzi, Paesi, o Montagne che sieno. Ascesero sopra di una Torre, dove que' Padri hanno l' ofser-, vatorio, e si uni con loro il Padre Lettore delle Matematiche, c " fecero loro vedere diversi istromenti per le osservazioni Astronomi-, che. Passarono nel dopo pranzo in quella parte della Città, che , è sopra il monte, e surono a vedere il Palazzo del Conte Zernini. , nella facciata vi si numerano 29. finestre, vi sono due grandi appar-, tamenti doppi di dieci camere per cadauno addobbati in modo, che vi " potrebbe alloggiare il primo Monarca del mondo. Il Palazzo è di " pianta quadrata, ed è isolato, di rincontro vi è la Chiesa detta la B. V. di Loreto copiata da quella d' Italia in tutte le sue misure. Più basso vi è il Castello, o sia Pallazzo, ove alloggia l' Imperatore, quando è in quella Città, e lì vicino vi è la Chiesa vecchia di S. Giovanni Nepomuceno.

" Praga è una delle Città più grandi di tutta l' Allemagna, e propriamente sono tre Città unite insieme con un lungo, e magnifico Ponte largo 13, gran passi, e lungo 660., e i parapetti sono pieni di statue, vi sono due capelle l' una nel sito, dove su precipitato S. Giovanni Nepomuceno, e l' altra è di rincontro dedicata a S. Vincessao Duca, e Re di Boemia. Vi è ancora un grande, e bellissimo Crocessiso di Bronzo. Furono altresì a vedere lavorare i Cristalli, che chiamano di Boemia nel Ghetto degli Ebrei, col formare delle lumiere, delle pietre da legare in anelli, bottoni da camicie, ed in forma di gioje, e giojelli. Ma il più grand' uso è in bicchieri, e in lastre sopra delle quali incidono a forza di mole ogni forte di figure.

, Nel Sabato 10. d'Agosto giorno di S. Lorenzo dopo udita la Santa Messa, e dopo aver pranzato presero cavalli da posta, e ", continuarono il loro viaggio alla volta di Vienna d' Austria, e ", fecero una posta sino a Gessnitz, un' altra a Nossbeck, e poscia ,, con nuovi Cavalli giunsero a Bistritz, e quivi pernottarono dor-", mendo sulla paglia saporitissimamente. La Domenica mattina 11. ", detto fatte le solite sunzioni dopo una posta di viaggio arrivarono a Woiditz, e poi ne fecero un altra a Sodomoschitz, e un altra alla Città di Tabor, poi la mattina passarono a Koschitz, quindi a ", Somosoll, da Somosoll a Neuhaus, a Konigseck, a Zlawings, a ", Piesling, ed ivi si fermarono la notte. Fatto giorno nel Lunedi 12. detto continuando cammino dopo una posta giun sero a Frating, poi a Lengau, quindi a Pulckau, di la con una posta, e mezza a Mandorf, poscia ad Hallabrun, indi a Malebern, di poi a Seckerav, ad Enzersdorf, e finalmente in un altra posta giunsero in Vienna d' Austria. passando prima il Danubio sopra tre ponti, ed entrarono per la Porta Rossa alle ore 4., e mezza del dopo pranzo, ed andarono a smontare al Cigno, di dove nel giorno seguente passarono ad abitare in un quarto di casa presso la Porta d'Italia, dove anche aveva la sua abitazione il Signor Apostolo Zeno, appartamento trovato loro dal Mastro di casa del Serenissimo Sig. Principe Clemente Gianse-, derico d' Este. Tutto il Mercoledì 14. detto stettero in casa per aspettare, che sossero fatte le livree nuove per due Staffieri, e pel , Carrozziere, nel qual tempo il Signor Marchese Fontanelli ebbe varie visite; cioè dal Signor Apostolo Zeno, da Monsignor Giuliano , Sabbatini, e da diversi altri della Corte del detto Principe.

n SE

n det

n lin

- Sig

n lin

n ta

n (1)

7 20

, S:

n to

, S:

n 21

n 01

'nГ

, E

n 8

n P

n (

33 I

n 1

79 1

'n

33

33

3)

33

27

"

9:

"

11

3

, Nel Giovedì 15. detto giorno dell' Affunzione della B. V. usci-, rono di casa, e andarono con Monsignor Sabbatini suori di Vienna , alla Chiefa de' PP. delle Scuole Pie, dove Monfignore celebro la , Santa Messa; di poi videro tutta la fabbrica nuova di quel Con-, vento, e tornando dentro di Vienna andarono col detto Monfigno-, re alla Corte del suddetto Serenissimo Principe, dal quale surono " ricevuti con grande affabilità, e clemenza, cofa affai naturale in , quel Principe. Nel Venerdi seguente si portarono a fare una visita " al Signor Marchese Silvio Montecuccoli Inviato di Modena a quella , Corte, che stava suori di Vienna presso la Favorita, il quale nel " dopo pranzo venne a ritrovarli, e fece la stessa cosa anche nel Sabato. Nella Domenica 18. tornarono alla Corte del Serenit-, fimo Principe Gianfederico per augurargli il buon viaggio prima ", che partisse col Principe Eugenio, e con altri Generali per diver-, tirli alcuni giorni alle caccie a Senber. Furono il dopo pranzo a , fare una visita al Signor Conte Rambaldo di Collalto, e con tale , occasione il Signor Vandelli gli presentò un esemplare del Decamerone di Gio: Boccaccio, a lui consegnato in Londra dal Signor

, gnor Paolo Rolli, che lo aveva fatto ristampare nel 1725, nella " detta Città avendo serbato l' ortografia, la forma, le pagine, e linea per linea di quella del 1527. affai bella edizione.

" Il Lunedì mattina 19. detto furono a restituire la visita al " Signor Conte Fielchi, e nel dopo pranzo con Monfignore Sabbatini, col Signor Conte Vallisaeri Paggio del Screnissimo Principe, Signor Dottor Garofoli, e Signor Abate Giacomo Crispi si portarono fuori di Vienna a vedere il Palazzo, e Giardino del Principe Eugenio poco distante dalla Favorita. Nel Mercoledì poi 20. detto circa il mezzo giorno andarono col Signor Marchese Silvio Montecuccoli Inviato di Modena, e con Monfignor Sabbatini Vescovo d' Apollonia nell' anticamera dell' Imperatore, il Signor Marchese Fontanelli su presentato dal Camerier Maggiore alla Maesta dell' Imperatore, e dell' Imperatrice, ed ebbe l' onore di bacciar loro le mani, di poi videro definare in pubblico

l' Imperatore, e l' Imperatrice.

" Adì zo. Agosto surono a vedere la Biblioteca del Principe Eugenio consistente in tre gran camere di libri superbamente legati, le materie sono distinte ne' colori delle legature de' libri. Il Signor Vandelli volle scorrere l' Indice de' libri manuscirtti per vedere se a sorte vi sosse stata qualche Cronaca per la gran Raccolta degli Scrittori delle cose d' Italia, e sece memoria di tre o quattro titoli. Colla stessa occasione videro anche tutto il Palazzo, e l'apparramento più nobile, e così ben finito, e riccamente addobbato, che nulla di più si poteva desiderare. Il Gabinetto fu trovato così proprio, e di così fino gusto, che nulla più: , vi sono cinque Specchi, che fanno un effetto mirabile; di dieci , persone, che vi erano dentro si vedevano moltiplicate in tante camere, che sembravano più di 300, persone. Gli Specchi che sono nelle camere sono di otto piedi di luce in lunghezza, e di larghezza a proporzione.

, Nella Domenica 25. detto tornarono nell' anticamera a vedere l'Imperatore, e l'Imperatrice desinare in pubblico . Il " Mercoledì 28. essendo il giorno Natalizio dell' Imperatrice tornarono a vedere tutta la Corte in galla, e videro di nuovo le loro Maestà definare, e tre anticamere tutte piene in folla di nobiltà, e la sera surono alla sesta teatrale nel giardino della Fa-, vorita. Nel Martedì 27. il Signor Marchese Fontanelli ebbe alle " cinque ore del dopo pranzo udienza dall' Imperatrice Amalia.

" Adl 29. Agosto furono a ritrovare il Signor Giacomo Mari-, noni Matematico dell' Imperatore, e grande amico del Signor " Vandelli. Egli ha una gran camera tutta piena di libri matema-,, tici, vi ha una fola scanzia, in cui vi seno tutti gli Euclidi, che , sono stati stampati, e che è stato possibile di ritrovare. Sopra le , fole

" sole materie Matematiche vi avrà quattro mila pezzi di libri. Fra i libri di Architettura Civile, e Militare vi ha il Capitano Francesco de' Marchi stampato in Brescia del 1599, in gran soglio sigurato, e di stima riguardevole, questo è quell' autore dal quani le è comune opinione, che il Maresciallo di Vobano abbia tratto il suo primo Sistema di Fortificazione senza mai essere stato nominato. Stettero seco a pranzo, e videro di poi diversi Istromenti, Quadranti, e Telescopi, che aveva cominciato a preparare per una nuova Specola. Il Signor Vandelli gli promise di sargli vedere il disegno del Telescopio Ristessivo del Cavaliere Newton portato seco da Londra colle sue misure, come di fatto gli mantenne la parola.

" Domenica primo di Settembre furono in Corte del Serenissimo Principe d' E/le, che era in galla pel suo giorno Natalizio. Nel dopo pranzo si portarono dal Cavaliero Garelli Medico e Bibliometera dell' Imperatore, che ha una libreria scelussima, e molti

; ferigni di medaglie :

"Nel Lunedi z. di Settembre andarono a vedere il giardino del "Principe di Listeslein ne' subborghi di Vienna, ed il suo Palazzo, "che è una delle più belle e persette sabbriche da loro vedute in

" quel Paese.

", Nel Martedl 3. di Settembre furono ad augurare il buon viag-", gio al Serenissimo Principe d' E/te, che nel dopo pranzo partiva ", per la posta alla volta di Buda per andare a vedere il suo Regi-", mento in Ungheria coll' intenzione di tornare verso la fine del

" mefe:

, Nel Giovedì 5. di Settembre i detti due Signori in compagnia del Signor Avvocato Boccolari, e del Signor Abate Giacomo Crispi si portarono a vedere l' Augusta Cesarea Biblioteca dell' Imperatore consistente in due gallerie, e due camere di libri stampati, e in altre due camere di manuscritti . Il Signor Vandelli desiderò di vedere il manuscritto Greco delle opere di Platone comprato ultimente in Firenze da' que' Padri Certulini per cento Luigi d' oro, e su curioso di considerare quel passo del Cratillo: 3) Σω. Ε'γώ τοι έρω. ο έλα ότι όι παλαιοί όι ημέτεροι τῷ 'ιῶτα καί τῷ 🦡 δέλτα ευ μάλα έχεώντο \* καὶ κα κκισα ἀι γυναικες , ἄιπεε μάλιςα την , αντι' δε δελτα ζήτα , ώς δη μεγαλοπερπέσερα όντα . Ε'Ρ' . Πώς δη ; 3) Dw. Olov, of mir apxanoraros suigar rur nuigar exalur, of de , ci μέραν. όι δέ νύν ήμέραν. EP'. ές ι τάυτα . So. Dirolloti. Tu fai " che i maggiori nostri erano soliti di valersi molto dell' i e del d. e maggiormente le donne, le quali mantengono sì la voce vecchia: " ma ora in vece del i. vi aggiungono ovvero l' ei o l' n: ma in luo-,, go del &, il &, come queste suonino alcuna cosa più magnificamenn

"

33

23

91

31

"

"

"

"

3)

, τε. Er. In the modo? So. Come per esempio gii domini antichissimi, chiamavano εδιέφαν στην πμέγαν, του il giorno: ma altri possimi il chiamavano. ετιμέγαν, ε i presenti πμέγαν. Ετ. Ες il è vero. Come il famoso Dioscoride, vari Papiri, ed i capi del Geneti, pubblicati dal Lambecio, ed altri rarissimi manuscritti.

"Essendos incontrato a vedere una bellissima Cronaca manua, seritta de Villani in pergamena segnata al di siori Codea MS. Hist., Prof. n.II. gli sovvenne della controversia tra il Signor Muratori, e Monsignor Fontanini, e perciò andò a cercare il samoso passio della coronazione d'Arigo VII. ove dice della Seconda corona del prerò in questo Codice, la parola Seconda è discla, e non abbregio viata, che nel Matteo Villani e stata malamente intes per samo del mismo dallo Stampatore. Il Signor Vandelli vi tornò poi da per se mola risime altre volte collo cocasione della collazione del Codice Caprolino coll' edizione fatta dal Gretsero, e Lambecio, da ristampiari nella grande Raccolta degli Scrittori delle cose d'Italia, cioè nel T. 3. p. 2.

Furono poi nel Venerdì 6. di Settembre a vedere nel Palazzo di Corte la Biblioteca Gendorfiana, e quella dell' Arcivescovo di Valenza, della prima si sa già quanto sia copiosa di libri rari ", essendo stampato il suo catalogo in 4. Tomi . Ma non è di mi-, nor numero, ne di minor prezzo la seconda. In essa vi sono 107. Bibie in foglio diverse l' una dall' altra; tutte rariffime, e delle , prime edizioni per la maggior parte. Non fi parla di quelle, in , 4. , in 8., e in 12.01 Queste due Biblioteche sono per ora riposte. in un lunghissimo corritojo l'una in faccia dell' altra, el tutte e, due le facciate dal pavimento fino alla sua foremità sono piene di libri , vi: sono però pochi Manuscritti; la rarità di queste due librerie , consiste nelle vecchie edizioni. Queste unite alla vecchia Biblio-, teca Cefarea la faranno divenire la più ricca e copiosa Biblioteca , dell' Europa. Si fabbricava ancora in Vienna, e contiguo al Pa-, lazzo di Corte il vaso capace di contenere tutti i libri delle dette Biblioteche, cioè superiormente alla Gavallerizza di Corte o

, Nel Martedi 24 di Settembre il Serenissimo Principe d' Esse, giunse in Vienna di rirorno dall' Ungheria dalla visita del suo Regimento, per trovarsi ivi nel giorno natalizio dell' Imperatrice Amalia.

, Il Sabato 28 di Settembre su impiegato nel Collegio de Padri , Gesuiti in vedere il loro Musco Matematico. Le due cose più , rare, che da loro colà surono osservate, cossissiono in un Quadrangite Alzimutale del samoso Tico, Brae, ili quale ha quastro pieda , di raggio ben montato se che mostra i secondi. La storia di detta , Macchina, peri quanto intesero colà, dalle mani di Ticone passo in quelle dell' Imperatore Rodoso II., questi lo lasciò la Matrias fuo fratello. Quindi da lui passò quelle mani di Ferdinando II. il Ma

, quale lo dond al detto Collegio. Il fuddetto quadrante dopo effere n stato un grandissimo tempo coperto di polvere sul granajo de' " detti Padri, essi poi ultimamente l' hanno pulito, e addattato nel nto, ove i detti Signori lo videro. L'altra Macchina anch' essa è un sistema di Ticone immaginato, e fatto eseguire dal Padre Smelfer Lettore di Matematica. Essa è macchina fatta a guisa di una sfera armillare. Ha un piano di tre piedi di diametro, sopra il quale ", col mezzo di dieci ruote si muovono i pianeti nel suo corso ", annuo, la Terra sta ferma, la Luna, Mercurio, e Venere mostrano i loro moti diurni, folamente Marte, Giove, e Saturno " mostrano il suo moto annuo. I Satelliti di Giove, e di Saturno restano immobili, questa sfera è posta verticalmente, onde per isciogliere i problemi, che nelle altre sfere coll' elevazione del Polo si sciolgono, questa per essere immobile bisogna , servirsi del ripiego ben immaginato dell' orizonte mobile, che si alza, e si abbassa, e così viene a dare l'elevazione del Polo. e in tal maniera si ottiene quello, che si può fare nelle altre " sfere. Colà pure videro vari pezzi di ferro, che hanno presa la , tintura di rame in cert' acqua, che è nell' Ungheria, che poi il volgo crede che in un dato tempo quell' acqua faccia conver-

tire il ferro in rame.

" Adi 3a di Settembre giorno di Lunedi furono a vedere la maniera colla quale i Tedeschi fanno la Birra. Essi pigliano il , formento, o l' orzo, o la fegala, o l' avena, tutti questi grani gli frangono co' molini, di poi gli trasportano in un granajo fatto a gradizzi coi forni al di fotto, e gli abrustoliscono. Quando i detti grani sono così preparati li pongono in vasi di legno, vi gettano fopra dell' acqua mezzo bolente, e poscia della fredda, e mescolati ben bene cuoprono i vasi lasciando così i grani a fermentate per tre o quattro giorni, quindi riempiscono le caldaje di questo formento, o di orzo, e di acqua di pozzo, e fanno bolire tutto insieme per due ore mescolandola spesso co' rastrelli. Di poi estraggono tutto il detto composto coll' acqua insieme ponendolo in grandi ricettacoli di legno a deporre, poscia rischiarata per un canale di rame viene presso la caldaja, e di nuovo introdotta 1 la fanno bolire per altre tre ore, indi la tornano a cavar fuori, e fanno questa funzione per tre volte, e l' ultima volta la lascian bollire un ora fola, e la tornano a cavar fuori come prima, e la lasciano ripolare ne' grandi ricettacoli tanto, che deponga, e si i rifori, e poscia empiono le botti, nello stesso tempo ne fanno di più forte, cioè della bianca, della roffa, e della piccola, fecondo le cotture che danno alla Birra, e vi danno il gusto o sapore conciandola ", co' lupoli, o con diverse droghe alla maniera degli Inglesi. Nello n stello luogo videro lambicare la Birra per fare acquavita: colla de-" posi-S. 611 . ...

" posizione della Birra, e colla schiuma estratta formano pasta, che

" ferve di fermento, o lievito pel pane,

"Il Vino d' Austria si sa dai Tedeschi nel seguente modo pongono l' uva torchiata nelle tine, e dopo aver sermentato, e boe
si lito il suo tempo cavano il vino torbido, e di gusto come l'agrasito, lo imbottano, e dopo cinque anni è già rischiarato, e maturo, e se vogliono che si rischiari più presto inzolsano le botti. Il
si vino d' Austria, perchè sia buono, bisogna che sia vecchio di otto,
o dici anni

o dieci anni. " Nel Giovedì 3. di Ottobre furono in compagnia del Signor Gio: Conti Lucchese a vedere lavorare la Macchina del Signor Principe di " Sfartzenberg nel suo giardino suori di Città sopra il fiumicello Vien-, na, la quale farà circa un terzo di quella di Londra . Il Tubo di bronzo, che è sopra la fornace unito al lambicco è di circa un " piede di diametro, e così tutte le altre parti a proporzione. Questa macchina in otto ore di tempo sa montare sei mila Emeri di acqua, ciascuno de' quali contiene 42. Mosse nel recipiente distante 300. piedi dalla macchina, e più alto di livello 40. piedi in circa di Vienna. Il Custode della macchina disse al Signor Vandelli che ve ne è un' altra in una Miniera dell' Ungheria, che in ore 24. sa montare 50000. Emeri d'acqua dal fondo della miniera fino alla superficie della terra, disse pure, che quella macchina costava al Signor Principe di Sfartzenberg quindici mila fiorini, che sono due mila doppie di Spagna. In un minuto il Trave, , che serve di leva si alza quindici volte, ed altre tante si abbassa, " Quello, che si osservò di differenza in questa macchina da quella , di Londra posta sul Tamigi, vi è una palla di rame galeggiante di un piede di diametro in una tina, la quale impedifce, che la " tina non si riempisca d' acqua o trabocchi fuori, e che in quella , di Londra l'acqua è primieramente attratta, e poseia monta per forza del pelo de' Cilindri di bronzo, che premono l'acqua o follevata per attrazione, che in questa l' acqua entra prima per , aspirazione, e poscia per pressone all' in su, come sa la Pompa di S. Gemes di Londra per estinguere il suoco . Il Signor Vandelli ebbe tutto il comodo di prendere le misure di una tal macchina, la gran leva è lunga piedi 16. ed once 8. di grosezza a misura di Bologna. Con tale occasione videro diversi giardini de' quali è pieno il dintorno di Vunna, come quello dell' Imperatore, del Principe Eugenio, del Principe di Sfartzenberg, del Principe di Li-Lestein, del Conte di Collato, e di molti altri, che sono superbi, , e pieni di tutto ciò, che si può desiderare in un giardino, di Agru-, mi, d' ogni forta di frutti, di piante Indiane, Americane, e di ogni " forta di semplici, di sontane con giuochi d' acque nobilissimi.

Nel Giovedi 19. di Ottobre 1726, i detti Signori furono dal M 4 "Signori Signor Apostolo Zeno, dove spesso intervenivano, e vi si trovà " anche il Signor Cavalier Garelli, ed il Signor Abate Panagia Siciliano Antiquario già del Signor Conte di Par, ed allora della Macilà dell' Imperatore, ed elsendo caduto il discorso sopra le " medaglie d' oro ritrovate vicino a Brefcello, la cui relazione viene portata dal Padre Montfaucon nel v. Tomo del Supplemento , alle sue Antichità. Il Signor Panagia disse, che quella Relazione era imperferta; mentre il Signor Tiepoli in Venezia ha 14. Brutti di differenti rovesci, oltre a 30. altre medaglie di quelle, che furono ritrovate. Disse, che il Conte di Par ne aveva dieci. Che nel Museo dell' Imperatore ve ne erano più di 30. delle quali il Montfaucon non ha avuta notizia. E il Fontanini, che diede la , relazione al detto Padre, anch' egli ne era all' ofcuro. Lo stesso Signor Abate afferì ancora d' averne veduta una presso il Signor Tiepoli, che si crede delle ultime, e questa esfere un Agrippa coiniato l' anno 716. della fondazione di Roma, e se non erro, disse ;, che in esso era marcato il consolato di Agrippa. Molti credono il che quella grande quantità di medaglie ritrovate ne' contorni di , Brefcello, fosse una cassa militare. Intorno di ciò si può vedere quanin to della guerra di Modena seguita nel 710., e 711. dalla fondazione di Roma sta in Dion Cassio lib. 45. e 46., e anche nel 47. verso ,, il fine, e nel libro 54. fotto l'anno 739. e circa altre guerre feguite , fotto Druso, e Tiberio per liberare la Gallia Cisalpina dall' Invasio-, ne de' Reti abitatori dell' Alpi Tridentine, e della Valtellina. Il " Signor Apostolo Zeno è di opinione, che quella cassa fosse stata , nascosta, o perduta prima della morte di Ottone seguita in Bre-, scello. Fra gli Autori contemporanei intorno di tal cosa si posfono vedere gli Estratti di Sefilino, Dione, Svetonio, Appiano " Alessandrino, ed altri.

", A tutto ciò si può aggiugnere, che in Brescello, e ne' suoi conmitorni si vanno di quando in quando dissotterrando sepoleri, sicriji zioni, ed altri avanzi di antichità. Nell' anno 1735, tra il sito
della Rocca, e la casa del su Signor Dottore Antonio Soliani
nello' seavarsi da suoi uomini una buca dentro del sosso, che su
già della Fortezza, "s' incontrarono in un principio di antico paji vimento a Mosaico; ma in quel tempo non si fece ulteriore ri-

"Nell' anno poi 1744, escavandos nuovamente il terreno vicino al sitto sopraccennato, e in poca distanza dalla predetta casa Sositani verso il fiume Po, si scopra nella parte Settentrionale un Cimitero con casse sepolerali di mattoni, le quali erano di figura prifmatica pentagonale da due, e da quattro cadaveri, nelle casse de

"matica pentagonale da due, e da quattro cadaveri, nelle casse de' "primi su ritrovato un anello di serro circa alla regione del petto di in once due di diametro di quella misura, (il braccio di Brescello sta ,, al piede Parigino come 2160. a 1440. cioè come 12. a 8., ed al pal-, mo Romano come 2160. a 990: precisamente) in quelle da quattro. "cadaveri vi erano due anelli verso i piedi. Furono ancora ritro. , vari in quel fito un Idoletto di bronzo velato lungo once due colle. " mani incrocicchiate sul petto, ed un piede di Bue bellissimo dello , stesso metallo. Il piano del Cimitero su cui erano le dette casse fepolerali fu ritrovato con livellamento allora fatto braccia tre, ed once dieci più basso del piano della strada, che passa avanti la casa " Soliani. Così ancora a Sud-Est, o sia a Garbino su scoperto un bel-" lissimo selciato a Mosaico, in occasione di escavare un sosso; ma , per l'impedimento delle acque, e della stagione su levata la mano ", dal lavoro, nè di più fu scoperto. Giunto poi a notizia del Si-", gnor Principe di Lictestein Comandante Generale dell' Armata Au-" striaca in Italia, che in Brefcello vi era il detto Selciato a Mosaico, ", ed essendogli anche stato descritto come una maraviglia dell' arte, ", egli s' invogliò di vederlo, e siccome si diletta molto delle anti-, chità, ha fatto nella corrente estate 1746. scoprire intieramente a , fue spese tutto quello, che di esso esiste : perchè ila maggior parte, ", e forse la più bella è stata distrutta ne' tempi passati, e probabilmenn te allora quando vi fu piantata la Fortezza; poiche nella fua parte " occidentale vi era inalzato fopra un muro di uno dei due pilastri , della porta della mezza Luna di Porta vecchia, ed al Settentrione " altro muro grosissimo, pel di cui peso si era abbassata la sua supersificie, e divenuta inclinata all' occidente. Credesi comunemente " che il Cimitero sia assai più moderno del selciato a Mosaico, e che , quel pavimento abbia servito a qualche antico edificio sino del tem-" po de' Romani ; poichè nello stesso luogo su trovata la lapida colla "Iscrizione SACRVM PVB. FVLGVRIS, che presentemente sta , incastrata ne' muri laterali al cortile della casa Soliani; vicino al , detto fito fu pure ritrovato l' Idoletto fopraddescritto. Nello sco-, prire l' accennato pavimento quegli operaj hanno ancora ritrovato , una specie di sigillo in cui sono una Cattedra, e due Spade incro-, cicchiate al di fopra, e all'intorno si legge PETRUS FACIANUS. " Il Mosaico, come sanno gli Uomini Eruditi è un composto , di pezzetti di pietre dure, o di vetro di ogni forta di colori ta-

3, al pezzette di pietre dure, o di vetro di ogni forta di colori ta3, gliati quadratamente, e uniti infieme col mastice sopra di un ter3, razzo ben battutto, rassodato, e spianato, il qual è sormato di a3, rena, di calce, e di minute tessole, e che serve di primo sgrossa3, mento, e di prima crossa, o sia letto del pavimento, è dii uno
4, strato di calcina sinissima, se è ne pavimenti; so di stucco se il
4, Mosaico è sormato nelle pareti, nelle volte, e sossitute, co' quali
4, pezzetti di pietre dure, o di vetro s' imitano le tinte, gli ombreg4, giamenti, e le degradazioni della pittura, e si rappresentano ogni
4, sorta di figure. Ma come poi si formino tali pavimenti lo inse-

174
, gna Vitruvio nel lib. vts. sap. t. in tal guisa. = Supra nucleum,
, ad regulam & libellam exacta pavimenta struantur, sive sectilibus,
, seu tesseris. Cum ea extructa suerint, & fastigia extructiones ha, buerint, ita fricentur, uti si sectilia sine, nulli gradus in scutulir,
, aut trigonis, aut quadratis, seu savis extent. Sed coagmentorum
, compositio planam babeat inter se directionem. h. e.

" = Sopra quest' anima a squadra, ed a livello sia steso il pavimento, o di taglietti di pierrucce, o di quadrati grandi. Quanvimento, o di taglietti di pierrucce, o di quadrati grandi. Quanvimento, o di sci mono posti insimodo, che essendo il pavimento di pietrucce non ci sieno alcuni rilievi, o gradi secondo quelle sorme,
che averanno i pezzi, o tonde come scudi, o triangolari, o quadrate, o di sei angoli come i savi delle Api. Ma sieno posti insi sieme drittamente, ed il tutto sia piano, ed agguagliato. =

"Di questi Mosaici sì antichi, come de' tempi di mezzo, e de'
"moderni ancora se ne veggono in alcune Bassiliche, e Chiese di Ro"ma, come in San Paolo, ed in Santa Maria Maggiore. Così in,
nalcune Chiese di Ravenna cioè nella Cattedrale, nella Cappella
"del Palazzo Arcivescovile, in S. Agata, in S. Apollinare in Clas"se, in Sant' Apollinare nuovo, in S. Michele, e ne' SS. Naz"zario, e Cesso, in S. Maria in Cosmedin, e in San Vitale. L'
"antichissima Chiesa Cattedrale di detta Città aveva il suo pavimento a Mosaico figurato, e costrutto con pietrucce dure, o taghetti di diversi colori, il quale giace tuttavia sepolto fotto del presente pavimento per sedici palmi Romani. Altri simili Mosaici
si veggono nella Chiesa di S. Alessio in Roma, in S. Marco a

Venezia, ed in Santa Sosia di Costantinopoli oggidì Moschea de'
"Turchi. Tali ornamenti si costruivano comunemente tanto ne'
"Tempi, che ne' Palazzi Regi, e nelle abitazioni de' gran Signoni, e ne' loro gabinetti.

"Antsficer Musicani sono chiamati da Teodosso, e Valentimiano nel lib. x. del Codice sotto il titolo De exculationibus Armiscum, coloro, che lavoravano il Mosaico. Nilo Scolastico lib. metrico dell' Antologia de' scelti Engranami descrivendo la figura di un Satino, che era in Antiochia, ci mostra, che quell' mmagine era satta a Mosaico in tal guisa:

Θάμβος έχων γελόω πος έχ λέθα άλλαθεν άλλης

Θάμβος έχων γελου πώς εκ λίθα άλλοθεν άλλη Συμφερτός γενόμην έξαπίνης πάσυρος.

Che l' Alciato traduce così:

53

Supercus babens admirer, qua arte ex aliis aliifque tapillis
Tam rito compositum transierim in Satyrum.

"Gli antichi Molaici, e particolarmente que' de' pavimenti sono "flati costrutti con taglietti di pietre dure; e di marmi d' ogni "sorta di colori. I lavori, e le opere di tal satta sono di tanta

" durata, che dopo molti secoli ripigliano il loro lustro lavandoli semplicemente con acqua, e molto più poi quelli, che sono stati, formati col vetro nelle pareti, e nelle volte. Fra l' opere moderne a Mosaico lavorate con ottimi disegni se ne veggono a Ver, failler, a Clagny, ed a Trianon in Francia. A Firenze in S. Lo, renzo nella Capella della Sepoltura de' gran Duchi. In Roman presentemente v' è la scuola degli Artessici, e de' Pittori per le opere a Mosaico, i quali lavorano coi taglietti di vetro di gogni sorta di colori, ed ora stanno copiando a Mosaico tutti i quadri degli Altari della Bassica di S. Pietro in Vaticano, e la vorano altre cose da mandare in paesi stranieri. Ultimamente ne sono stati trovati a Tivoli nella Villa Adriana, i quali Monsignor Giuseppe Alessandro Furietti ha fatto cavare, e trasportare in Ro-

" ma, i quali sono vaghi, e superbissimi.

Il nostro Mosaico di Brescello, secondo una succinta relazione , avuta dal Signor Cavaliere Antonio Soliani, come pure da una " lettera del Signor Flaminio Boali destinato sopraintendente al di-, fotterramento del medesimo pavimento, s' intende, che esso era " spartito in varie stanze, cioè in un Gabinetto lungo braccia 14. ", e largo braccia 6. ed once 8. intorno al quale gira una striscia o " lembo tutto compartito, e figurato di fiori diversi e belli, e nel " mezzo è selciato con dadi bianchi, e neri quà e là regolarmente ; distribuiti insieme uniti, ed attaccati ad un duro strato grosso cir-, ca un oncia e mezza di calcina, e fabbia, o pozzolana con testo-" le minute mischiate insieme. Poscia segue un' altra camera lun-" ga braccia 18. e 6., e larga braccia 10. e 6. tutta lastricata di " marmo nero essendovi quà, e là seminati ordinaramente de dadi , bianchi, ed ha il suo contorno uniforme alla prima, ma di cose , più fingolari, come di fiori, figure umane, animali ec. Quindi " si passa nel sito della terza camera, la quale è lunga braccia 25. " e larga braccia 11., nel d' intorno le gira una striscia, o lembo , tutto compartito, e sigurato di fiori, di animali, e nel mezzo è , formato di piccoli taglietti di marmo di figura cubica bianchi, e , neri. La quarta camera è di braccia 18. in lunghezza, e di " braccia 10. e 6. di larghezza, ed è la più singolare per avere , il suo pavimento a Mosaico con sondo bianco bensì, ma poi ha , comparti bellissimi di disegni vari, e bizzarri . Ha un cordone " nel d' intorno con uccellami diversi, cervi, uomini, cavalli, ca-, ni, e fiere con iscacchi, fiori, e rombi. Ma per disgrazia esso , è rotto, ed è inclinato all'oriente a cagione del muro errettovi " fopra. La lunghezza poi delle dette stanze, e pavimento si sten-" de da Garbino a Greco. I muri che separano le camere sono " di mattoni lunghi once dieci, e larghi sette, grossi due, o poco n meno ottimamente lavorati, cioè fatti di terra ben manipolata. , e be-

" e benislimo cotti nella fornace. Le grossezze dei detti muri sono diverse, gli esteriori sono più grossi di quelli della divisione delle camere. In oltre nelle muraglie sopravvanzate si scorgono delle aperture, le quali indicano comunicazione con altre stanze, che vi erano, ma che furono rovinate, se non prima, almeno nel tempo dell' errezione della Fortezza. Nello scoprire il suddetto Mosaico fono stati trovati marmi, e mattoni gli uni sopra gli altri ammonticellati, e muri rovinati; ma fenza che fi fia trovata alcuna. iscrizione, a riferva di un pezzo di mattone, su cui sta escavato. un piccolo canaletto, nel cui fondo vi fono alcune lettere, le quali forfe esprimono il nome del fornacciajo, o fors' anche il nomedell'Imperatore, nel cui tempo furono fatti i detti mattoni, e ciò indica che la fabbrica è molto antica, e che fu erretta nel tempo. de' Romani. Il piano del pavimento sopraddescritto trovasi ora da 4. braccia più basso di livello del presente piano di Brescello, che fono da 9. palmi Romani in circa. Onde da ciò si figura, che il piano antico al tempo de' Romani sosse da 14. in 15. palmi più basso di livello, di quello sia il presente. I siti poi, che erano scoperti nel tempo della Fortezza, fono quelli, ne' quali ora fi veggono le rotture del pavimento prodottovi probabilmente dalle bombe sopraccadutevi, e perciò si deduce, che altre volte una parte di ello pavimento fia stata scoperta, cioè quando vi su piantata la Fortezza, la quale era un Pentagono regolare, che conteneva in se tutto il sito di Brescello, mentre vi surono innalzati de' muri sopra, che fervivano al recinto di quella fortificazione. Ho fatto volontieri questa digressione, perchè da pochi autori sono stati offervati cotesti avanzi d' antichità, e per accennare ancora il Mosaico di Brefcello ....

Ora tornando alla continuazione del viaggio dirò, che adì 15. di Ottobre giorno di Martedì trovandoli il Signor Vandelli , in casa del Signor Marinoni , vide l'uso del Paralellogrammo Geografico fermato in un punto, e sostenuto in aria con una 3, corda da violino, e con un folo appoggio nel mezzo fatto con una piccola palla d' avorio forata nel mezzo, che va rotolando. ed ha tutti i moti in giro. Il Signor Marinoni, con tal occasione lo pregò, e mostrò desiderio grande, che in un tal giorno de-, terminato si abboccassero tutti insieme col Signor Fischer Architetto dell' Imperatore, e coll' Signor Conte d' Altan Presidente alle Fabbriche, massimamente per aver egli veduto gli Osservatori di Bologna, di Parigi, di Londra, di Leyden, e di Praga per determinare il modo di farne uno fopra la cupola della Biblioteca 4, q in quella vicinanzà: I detti due Signori avendo veduto sì nel formale, che nel materiale quello, che era più fingolare da ve-" dersi nella Città di Vienna, ed essendo sul finire del mese di Otn tobre . . . . . .

", tobre pensavano di condursi in Italia prima, che giugnesse l'In", verno, e perciò cominciarono a fare le visite di congedo. Nell'
", atto, che surono per licenziarsi, e ricevere i comandi del Serenis", simo Signor Principe d' Este per l' Italia, e per Modena coman", do loro il diferire la partenza per uno o due ordinari sino a tan", to che venissero da Modena certe risposte intorno al progetto di
", un viaggio, che egli stesso pensava di fare per le Corti dell' Eu", ropa, passando prima in Francia, poscia in Inghilterra, e pensava
", di condur seco il Signor Marchese Fontanelli, e Signor Vandelli.

" Nella fera del Lunedl 4. di Novembre giorno natalizio dell' " Imperatore si andò a sentire il Quinto Fabio Dramma per musi-

, ca del Signor Apostolo Zeno, che riuscì a persezione.

"In questo mentre nacquero timori di guerra, che pareva inevitabile in Europa, e per altre idee, e negoziati, che non andarono al suo termine, secro disferire il pensiero del premeditato viaggio al Serenissimo Sig. Principe d' Este, e come che era Colonello di un Reggimento di Cavalleria non poteva partire da Vienna senza dimandare prima la permissione all' Imperatore. Finalmente verso la metà di Novembre venero le lettere da Modena scritte dal Signor Abate Papotti d' ordine del Serenissimo Signor Duca, le quali dicevano, che il viaggio si doveva sar presto, che il Signor Marchese Fontanelli, e Signor Vandelli anderebbero col Signor Principe con tutte le loro convenienze.

"Ma la facenda andò tanto in lungo, che si entrò nell' Inverno, e passarono intanto i mesi di Novembre, e Dicembre dell' anno 1726., ed il Gennajo, Febbrajo, e Marzo, nel qual mese, e nel giorno 23. dell' anno 1727. cadè infermo il Serenissimo Signor Principe Gian Federico, e dopo venti giorni di sebbre acuta gli convenne cedere alla forza del male, ed intraprendere il viaggio all' altra vita. Nel Sabato Santo alle ore 9. e mezzo, della mattina su comunicato per Viatico, e alle due ore e un quarto dopo la mezza notte susseguente il giorno di Pasqua, che, su alli 13. d' Aprile sini di vivere in età di soli 26. anni, e sette mesi sotto la Parrocchia del Sosen con sommo dispiacere della Maestato dell' Imperatore, e dell' Imperatrice, e dell' Imperatrice Amalia, che era inconsolabile, mente lo considerava come figliuolo.

" In tutto l' Inverno scorso, e in gran parte della Primavera, il Signor Marchese Fontanelli, e il Signor Vandelli ebbero tutto ii tempo di vedere in Vienna tutte le cose in ogni genere d'arti, e di scienze, che mai possono desiderarsi da chi viaggia per e, rudirsi, e sulla fine d' Aprile cominciarono a fare le loro visite, di congedo, e le disposizioni per partire alla volta dell' Italia, e, il 30. giorno di Mercoledì il Signor Vandelli ascese sopra la Tori, re di Santo Stefano, ed osservò ivi una Meridiana tirata sopra di

" una

" una Tavola di bronzo in essa murata. Misurò il diametro della mag-", gior campana, che è di piedi 9. di Bologna, e nel discendere dall' ", orologio in giù numerò 340. gradini di mezzo piede l' uno della detta misura, e si figuro, che sossero due terzi di tutta l'altezza della Torre. Egli pure nel dopo pranzo dopo essere stato dal Signor Marinoni andò seco dal Signor Praun, ove vide una macchina per tornire i vetri fatta a tutta perfezione, che può adoprarsi orizontalmente, e verticalmente. Vide ivi pure la Macchina Aritmetica per fare tutte le quattro operazioni del Sommare, Sottrare, Mulitiplicare, e Partire, che è dell' Imperatore, ma però fatta dal detto Praun, il quale comunicò il pensiero di fare un circolo di 16, piedi di diametro per l'Osservatorio dell'Imperatore, e lo voleva porre verticalmente, come se fosse una ruota sopra un affe, e nel piano del Meridiano. Vide parimente un Quadrante layorato dallo stesso di due picdi e mezzo di semidiametro, che ol-", tre i gradi, e minuti, mostra anche i secondi col mezzo di un circolo ecentrico, riducendo coll' ecentricità il minuto diviso nelle fue fessanta parti, o secondi nella circonferenza del cerchio; l' ,, indice è quello, che nel girarfi mostra i secondi, i gradi, ed i minuti si hanno col perpendicolo, essendo il Quadrante mobile. Per ,, avere i secondi si riduce il traguardo vicino al minuto primo, e , poi si ferma in quel sito, e girando il circolo ecentrico si arriva a scoprire i secondi, che vengono mostrati dall' indice. Il Signor " Marinoni dono al Signor Vandelli un Instromento di ottone, il , quale serve a misurare le superficie senza calcolo fatto dallo stesto Praun .

"Nel Lunedi 12. Maggio il Signor Vandelli tornò a vedere lo fludio delle Madaglie dell' Imperatore ricco di novanta mila medaglie confifenti in trenta gran scrigni. Egli vide 1400. medaglie d' oro tutte in serie di grande, media, ed insima grandezza; fra queste ve ne sono delle rarisime; ne ha vedute molte di quelle le trovare ne' contorni di Brescello una delle quali ha da una patte Imp. Div. Julii F. ter triumvir R. constituendae, e nell'altra parte M. Agrippa Cost. Dest. circa l' anno 716. della sondazione di Roma, e molte altre, che per la brevità tralascio di riserire. Nella detta gran raccolta vi sono molte monete de' tempi bassi da Carlo Magno in quà, che il Signor Abate Panagia an

dava ponendo in serie.

"Nel Giovedì 15. Maggio alle ore 5. e mezzo della mattina 5, il Signor Marchese Fontanelli, e Signor Vandelli col Cameriere 10, a cavallo parirono da Vienna per la Posta alla volta dell' Italia, 11, e secero la prima posta a Purcherdorf, poscia l'altra a Sigartskirch, 12, a Persiin., a S. Polten, e poi una posta e mezza a Melck, ed un' 13, altra mezza a Kemmelbach, dove pernottarono. La mattina del

" Vc-

, Venerdì 16. detto giunsero ad Amsteten, e con altra posta e mez-, za a Strenberg. Nelle strade e piazze di questi tre ultimi luoghi , vi sono fontane perenni, l'acque delle quali sono derivate dai vicini monti, e prima di arrivare al fiume Ens, e nell' ultima. , montagna offervarono una fila di fei fontane, che tutte escono , dal piede del monte, e con canale accomodato ad arte si unisco-, no tutte in un altro. Passato il Ponte sopra il fiume Ens compirono il viaggio di un altra posta e mezza. Osfervarono la sin tuazione di Ens posta sopra una collina isolata con una sontana , pubblica, e perenne nel mezzo della piazza, la quale getta in un " gran vaso cinque piedi in circa più alto del piano della piazza, " presero le informazioni, e su loro detto, che l'acqua della detta , fontana per via di tubi di legno viene condotta fotterra dal vici-, no monte, che è molto più alto del Castello di Ens; ma bisogna che s' incurvino nel batto per montare nell' alto dell' detto colle, fu " cui è il Castello. Da Ens sino a Lintz secero una posta, e " mezza, e poi due altre sino a Wels, dove presero alloggio. , Nel Sabato mattina fecero una posta a Lambach di poi una ", e mezza a Vockelbruck, un altra posta a Frankmarck, poi una, , e mezzo a Neumarck, e dopo fatta altra posta e mezza giun-, fero nella Città di Saltzburg, dove allogiarono. Da Wels fino , a Saltzburg offervarono, che nelle contrade maggiori, e nelle piaz-, ze vi erano dove due, e dove tre fontane perenni. Nella Città ", stessa di Saltzburg situata a piè di una montagna, che la cuopre , da oriente, le fortificazioni della Città si attaccano al detto mon-, e si veggono girare per la schiena del medesimo. In essa vi vi-", dero molte fontane pubbliche, e siccome la detta Città è divisa , in due parti dal fiume Saltza navigabile, le medefime si veggono ,, da una parte e dall' altra. Nella finistra vi è il magnifico palaz-zo dell' Arcivescovo con una bella scuderia di 200. Cavalli con 24. da maneggio: la Cavallerizza è al coperto, e ve ne è un al-, tra allo scoperto fatta in forma di Teatro colle logge scavate col-, lo scalpello nel seno del monte, che cuopre la parte della Città verso Occidente. La fabbrica della Cattedrale è fatta sul model-", lo, e nelle proporzioni di S. Pietro di Roma. La Domenica mat-, tina 18. Maggio partirono da Saltzburg, e dopo due poste giunse-", ro ad Uncken, nel mezzo di questo tratto di viaggio, vi è Rei-", chenhall gran borgo, dove si fabbrica il sale, l' acqua salata vie-" ne condotta alla fabbrica col mezzo di ruote da molino, e con ,, trombe, fuori di detto luogo vi paffa il fiume Sala, e fopra il ,, ponte si veggono paffare i tubi di legno, che portano dett' acqua " falata, il primo pozzo è fuori di Reichenhall un mezzo miglio, l' " acqua del quale viene inalzata da una ruota col mezzo di più , trombe, e di tubi di piombo in un ricettaccolo, di dove poi con . tubi

,; tubi di legno viene condotta al detto luogo ; più alto vi è un altro simile pozzo d' acqua, dal quale è inalzata nel modo suddet-, to. E distante da Reichenhall quattro buone miglia vi è un pozzo situato profondamente fra altissime montagne, l'acqua di questo pozzo mediante tre ruote da molino colle sue trombe è inalzata fino alla metà del monte in un ricettaccolo di legno, e da questo vaso con tubi di legno viene portata alla sabbrica suddetta. L' acqua dolce, che fa girare le dette ruote è raccolta dai luo-" ghi più alti delle dette montagne, e con canale di legno viene condotta colla dovuta pendenza a cadere, e così a muovere le ruote dei detti tre molini. Profeguendo il cammino da Unken-, con altra posta giunsero a Waitering, e con altra posta e mezza ad Elman, e di poi con un altra e mezza a Grundel; dove pernottarono. Sino a questo sito suron da loro osservate quantità di , fontane, e di fiumi, che ad ogni quarto di miglio fra altissime " montagne, dovevano passare, e che vedevano cadere dalla metà , de' monti giù per diruppi a precipizio. I monti dalla metà in , su sono quasi tutti nudi, e di duro masso, i più alti erano qua e , là coperti di nevi, i loro strati erano di diverse figure, ed incli-, nazioni. Il Lunedì 19. Maggio partirono da Grundel, e fecero , una posta e mezza a Schiwatz poi un altra a Folter, e con un , altra giunsero assai per tempo ad Inspruck.

, In questo tratto di viaggio fra Waitering, ed Elman videro , una miniera di ferro più alta della metà del monte, dove scorre , un canale di acqua raccolta dal fito più alto di esso monte, colla ,, dett' acqua fanno segare quantità di legnami con seghe da acqua, ,, e serve anche per la detta miniera; nel continuare il viaggio dal , detto sito alla volta d' Inspruck osservarono, che dai monti, che , sono da ambe le parti, scaturivano sontane dal piede de' medesisimi. Verso la metà poi escono acque in tanta copia, e vi sono forgenti, che appena uscite fanno macinare molini, e ne offerva-, rono più di trenta di questa fatta, le acque di tre o quattro uni-, te insieme subito formano un canale di acqua, che con cavalli , non si possono guazzare, e bisogna andare a trovare i suoi ponti. , che servano alla continuazione della strada. Prima di giugnere , a Folter videro la Cava della miniera d' argento; il Signor Van-, delli vi volle andar dentro . Prima ancora di giugnere ad Hall , d' Inspruck passarono col calesse sotto di un gran canale di legno, , che a guisa di un ponte sossenuto sui pali attraverso della Val-, le porta le acque salse alle fornaci, che sono dall' altra parte, , ove si fabbrica il sale. Continuando il viaggio da Inspruck se-, cero una posta sino a Schenberg, e poi un altra a Stainach, dove furono obbligati di fermarsi alle sei ore della sera a cagione , di una dirotta pioggia, terminata la pioggia videro tutto il Bren" ner coperto di neve, quando a Stainach una fola posta distante , era stata tutt' acqua. Nel Martedi ma ttina 20. detto nell' ascendere verso il forcello del Brenner videro le sue due sommità co-, perte di grossa neve. Un mezzo miglio prima di arrivare alla ,, potta videro un lago, dal quale esce, e trae la sua origine un grof-, fo ramo del fiume In. Quel lago è formato da acqua, che vie-,, ne dalla cima sinistra del Brenner venendo verso l'Italia, e da , una terza parte dell' acqua, che cade dalla cima deffra, le altre due terze parti, che sono da due macine d' acqua da molino sono la prima e principale origine del fiume Eifoch, la quale in meno di 200. pertiche dalla casa, ove si cambiano i cavalli, cade " a piombo, e a percipizio da più di 60. piedi di altezza, e sbocca fuori da uno strato del monte, il quale forma una grande conca, che contiene un lago circondato da varie cime del monte Bren-, ner, le quali sempre sono coperte di nevi, onde o piovendo, o , squagliandosi le nevi, l' acqua si raccoglie nel detto lago, e perciò " è obbligata di uscire, come si vede, da quello strato. Più basso da , un mezzo miglio in circa, e nel mezzo di un prato videro isboc-, car fuori un gorgoglio di una buona macina di acqua, e in poco , tratto videro l' Eifoch formato già in fiume scorrere verso l' Ita-" lia . Discendendo quindi dal Brenner seceso una posta sino a " Sterzinghen, con un altra arrivarono a Miterwald, poscia con ca-, valli freschi a Brixen, e poi a Colman, e' di là a Teutschen, e , col fare un altra posta giunsero a Botzen, o sia Bolzano, e quivi presero alloggio . Proseguendo nel Mercoledì, 21. detto il loro ", viaggio con una posta giunsero a Brandsol, con un altra a Nevmarck, poscia a Welischmichel, e di là con nuovi cavalli arriva-,, rono a Trento, e quindi con altre due poste giunsero a pernottare a , Roveredo. La mattina de'22. giorno dell' Assensione del Signore dopo , udita la Santa Messa proseguirono il viaggio, facendo una posta sino ad Hala di Trento, e di là un altra a Peri . Da Peri ti-, rando avanti entrarono nello Stato Veneto, e poi passorno la , Chiufa, e al compire della posta giunsero a Volarnio, e quindi , con nuovi cavalli fecero un altra posta e mezza sino a Verena. , dove si fermarono da tre giorni per riposarsi: e quì ancora terminerà il ristretto o piuttosto il diario di questo viaggio oltramoni, tano fatto dal Sig. Marchese Fontanelli, e Sig. Vandelli, avendo poi , anche impiegati alcuni altri mesi girando per l' Italia avanti di , condursi alla Patria. Gli accennati Signori dal Brenner sino a Verona andarono continuamente offervando moltissime altre fon-, tane, e forgenti di acque sbuccar fuori quasi dalla cima, dal mez-, zo, e del piede delle montagne, le più degne di osservazione fu-", rono tre vedute nel Giovedì 22. Maggio, la prima sbucca fuori ,, a piè dell' alto monte detto le *Cime*, fra *Hala* di Trento, ed il " Bor-

Borghetto, ed è precisamente prima di giugnere al confine del Trentino col Veneziano vicino ad un villaggio detto il Vo. Quella fontana esce quattro piedi in circa sotto il piano della strada, ed in tanta abbondanza, che vi forma un laghetto lungo da 400. piedi, e largo una quarta parte, da questo laghetto è derivato un canale, che nella distanza di quanto è lungo il laghetto fa girare tre ruote da molino, e poi cade giù nel Adige. Il Signor Vandelli efamino uno di quei Munaj ricercando da lui, di dove venisse quella gran copia di acqua, ed egli rispose, che veniva dalle Cime, che è il nome del monte, il quale circonda una grande prateria, intorno alla quale, e da tutte le parti escono fontane, le quali tornano a perdersi, vengono poi a sbucar suori così batto, cioè ad una quarta parte dell' altezza del monte considerandola dalla corrente dell' acqua dell' Adige. Disse, che da quelle praterie si contavano tante cime di monti, quanti giorni sono nell' anno. Che in quelle praterie vi era stato accampato il Principe Eugenio nelle guerre pastate, e dall' altra parte, cioè alla destra dell' Adige vi era l' armata Francese . A Roveredo quegli abitatori raccolgono dai vicinillimi monti un gran canale d'acqua perenne proveniente da fonti, di cui si servono a far lavorare filatoj, folli, molini, e seghe da tavole, senza che l' " acqua diminuisca mai, perchè sempre le dette macchine lavorano. A Peri di rincontro all' osteria passa sopra la strada un gran canale d'acqua, che fa macinare due molini, e questa esce dalla metà del monte, ove è una grande fontana derivante anch' effa dalle Cime per estendersi le praterie anche da quella parte. Nel passare per Hila offervarono un altro simile canale, in un altro luogo, e da due foli piedi più alto dell' acqua corrente videro sbalzar fuori una forgente abbondante, che si faceva conoscere anche dopo mischiatasi coll' acqua dell' Adige, che in quel giorno era alquanto torbida. Offervarono pur anche gli strati de' monti, in un luogo li videro curvi, in altri fiti inclinati variamente, e in qualunque figura, come anche videro, che que' montine' quali fi vedeva la neve nelle fommità loro; da quegli ancora " proveniva maggior copia di acque, che non faceva da quelli, che ", ne erano senza. Osfervarono, che da que' monti, ne' quali i loro strati sono quasi perpendicolari all' orizonte, non si vedeva , scaturire alcuna fontana. Chi non restasse persuaso, che le fonn tane non abbiano la loro origine dalle pioggie, e dalle nevi vada un poco a seuola per le montagne del Tirolo, del Trenti-, no, e del Veronese traversandole per le loro diverse strade, co-, me hanno fatto il Signor Marchele Fontanelli, e Signor Vandelli , andando dall' Italia in Baviera, e ritornando da Vienna in Ita-" lia, e resterà dai fatti pienamente convinto. H

18;

Il saggio di questo viaggio satto in trenta mesi suori dell' Italia. compilato dalle memorie comunicatemi dal Signor Vandelli potrà fervire per fare un confronto co' viaggi fatti in trent' anni, e più dal Signor Simone in alcune parti dell' Italia, Quomodo potuit .... (dicendolo egli a pag. x11. della sua Epistola Apologetica) tot itinera per triginta O' amplius annos per universam Italiam suscipere? E per mostrargli ancora che il Signor Vandelli ha potuto vedere quanti libri ha mai saputo desiderare, e per chiarirlo se in proposito de' Telescopi Diottrici, e Catadiottrici abbia avuto ragione di scrivere, e di fare annotazioni dicendo il Signor Cenfore = Intorno di quella lunga storia de' Cannocchiali solamente vi noterò di passaggio; che egli sobriamente se la passa quando entra a parlare de Telescopi Catadiottrici, mostrando di averne pichi veduti, e meno adoprati, se accenna appena il primo Newtoniano, e se nulla dice intorno al secondo riformato dall' Hadley, o da altri, contentandosi solamente di dire, che in questo secondo si è fatta solo qualche piccola mutazione, quando questa è di cofe grandissime, ed esenziali come ognuno sa, che abbia veduto l' uno, e l' altro stromento. = Qui la troppa franchezza fa prendere parecchi granchi al noltro Cenfore parlando a caprizio, e senza alcun fondamento di storica verità. Poiche siccome il Signor Vandelli nelle sue Considerazioni non ebbe altra idea, che di accennare solamente i più eccellenti autori, che crano riusciti nel fabbricare Telescopi, cominciando dal Galileo primo Autore del medesimo sino al presente. Così a pag. 36., dove ha parlato del Telescopio Catadiottrico, ha accennato, e descritto il secondo, e non il primo News toniano migliorato nel 1720., e 1723. da Giovanni Hadley. Onde il Signor Cosmopolita mostra ben egli di non averne veduto alcuno, ne della prima, nè della seconda maniera, se non ha saputo distinguere il secondo Telescopio Newtoniano dal primo; avendo anche con questo consuso il Newtoniano riformato da Giacopo Gregory eccellente Astronomo, che può dirsi il Newtoniano di terza spezie, il quale è in ciò diverso dai due primi in quanto, che i raggi, i quali portano l' immagine dell' oggetto, vengono una fol volta riflettuti dallo specchio concavo nel piccolo specchio piano inclinato a 45, gradi coll'affe del tubo, e da questo giungono trasversalmente all' occhio col mezzo di un Microscopio, unendosi prima nel suoco della lente, ove sormano l' immagine; dove che nell' altro riformato dal Gregory, ma poi migliorato dal detto Hadley nel 1726., l'immagine viene formata per due volte, e riflettuta con raggi quasi paralleli dal piccolo, e concavo specchio contro del grande, il quale ha un foro nel mezzo, cui viene addatato una lente con un Menisco, che ha comune il suo asse con quello del tubo, il qual Menisco riceve i raggi, che portano seco la seconda immagine dell' oggetto, onde la differenza, che risulta dal primo, e fecondo Telefcopio Newtoniano, a quello terzo confifte, che

184 che ne primi due la prima immagine viene per raggi riflettuti trasversalmente all' occhio, e nel terzo come paralelli all'asse del tubo, portano, non la prima, ma la seconda immagine. Di quest' ultima maniera fono quelli, che ha lavorato, e lavora Domenico Selva artefice Veneto, e il Signor Vandelli ne ha due a fua disposizione; ma niuno sin ora è giunto a levare un difetto, che porta seco questa sorta di Telescopi, cioè l'impedimento, che sa il piccolo specchio, ed il braccio, che lo ritiene perpendicolarmente all' affe del Tubo, o parallelo, che sia al grande specchio concavo, il quale impedisce molti raggi, e di quelli, che vengono di presso al mezzo dell' oggetto di cadere nel grande, e concavo specchio; e perciò mancando esti, rendono il lume più debole, e l' immagine meno viva, e perciò imperfetta nel piccolo Specchio. Sappia in oltre il Signor Cosmopolita per sua erudizione, che il Cavaliere Newton nel tempo medelimo, che stava componendo la sua famosissima opera de' Principi Matematici di Filosofia Naturale, ne aveva anche un altra fra le mani egualmente nuova ed originale, quantunque meno generale pel suo titolo, ma vasta per la materia, che doveva spiegare trattandosi di un argomento particolare. Questa era l'Ottica, o sia il Trattato della luce, e dei colori, che comparve solamente in pubblico la prima volta nel 1704. in Inglese, avendo pel corso di 36, in 37, anni fatto per così dire, e colle esperienze, che gli erano necessarie, l' Anotomia della Luce. Nell' esaminare che egli faceva i diffetti de' Telescopi pensò alla maniera di accorciare i Tubi coll' inventare nell' 1666, una nuova spezie di Telescopi guarniti di Specchi di metallo, ch' egli fece eseguire nel 1670. e cominciò a comunicare al pubblico i fuoi ritrovati nelle Transazioni Filosofiche della Società Regia d'Inghilterra sotto di questi titoli al & xvii. così tradotto.

1. Gli avvantaggi della Rissessione agli Strumenti Ottici per Mr. Newton num. 80. pag. 3079. Feb. Ann. 1672., e nel compendio del-

le medesime pag. 106.

2. Nuovo Telescopio Catadioterico inventato dal Signor Newton num. 81. pag. 4004. Mar. An. 1672. e nel compendio pag. 197.

Questo nuovo Telescopio, che è il primo pubblicato dal Cavaliere Newton è composto di un tubo, di due specchi di metallo l' un concavo (in luogo di un objettivo di vetro) l'altro piano, ed in oltre di un piccolo vetro occulare piano-convesso. Il tubo di questo primo Telescopio fatto nel detto anno 1672. non era lungo, che un mezzo piede, cioè, che il raggio, ovvero il semidiametro dello specchio più grande (Fig. 1.) A B era di polici 12., e due sterzi, o pure di 13. polici, e per conseguenza il suoco dello specchio più grande era di polici 6., e un terzo in circa. L'estremità G G del tubo, che riguarda l'oggetto è aperta, e l'altra P Q è chiusa. Lo specchio concavo di metallo A B è nel sondo, o nell'altra

tra estremità chiusa. Il concavo di questo specchio AB è voltate verso l'apertura G G del tubo. Vicino a questa apertura, e nel di dentro vi è l'altro specchio di metallo piano C D di figura ovale affai piccolo sostenutovi da un braccio di filo d'acciajo. Il piano di questo specchio minore C D è inclinato a 45, gradi coll' asse del tubo, e riguarda obbliquamente il piccol foro F, che trovasi in uno de i lati del tubo, e la piccola lente piano-convessa è posta d' avanti a questo piccolo foro F. Il centro T di questo piccolo specchio bisoana che corrisponda esattamente all' asse del rubo V T, dove ha da cadere una perpendicolare tirata per traverso da questo centro T al centro del vetro oculare piano-convesso F. I raggi, che vengono dall' oggetto rincontrano in primo luogo lo specchio concavo A B. che è nel fondo del tubo. Lo specchio concavo riflette, e riunisce i raggi sopra il piano del piccolo specchio C D. Questo specchio obbliquamente posto li dirigge verso il piccolo vetro F piano-convesso. che colla refrazione unisce i raggi nell' occhio dell' offervatore, intersecandosi prima in E tra il detto specchio CD, e la lente F, e così vede l'immagine dell'oggetto rovescia bensì, ma considerabilmente ingrandita, verso del quale è indirizzato il Telescopio, di maniera che, quantunque il Telescopio non fosse lungo che un mezzo piede, produceva l'effetto di un Cannocchiale di sei; in otto piedi. Poichè ne' Cannocchiali ordinari i vetri, che danno passaggio a i raggi, che ci scuoprono gli oggetti, ristettono molti raggi colla solidità della sua superficie, molti ne restano intercetti a cagione della tessitura irregolare delle loro parti, e tutti questi sono perduti. La figura, la densità, la perfetta politezza viva, e unita de' specchi di metallo dirigono verso gli occhi per reflessione più copia di raggi vivi, ed efficaci. Da ciò appunto ne proviene in gran parte il vantaggio de' Telescopi Newtoniani sopra de' Cannocchiali comuni diottrici. Questo primo Telescopio Newtoniano riportò subito l'approvazione, e insieme l'elogio del famoso Cristiano Ugenio di Zulichem, come si legge nel luogo citato delle Transazioni a pag. 4018., e nel compendio a pag. 199, dove pure successivamente si legge un altra relazione di questo Strumento siesa dal medefimo Newton, nella quale tratta ancora delle aperture, e de' diametri idi questa forta d' Istromenti, siccome ancora nel §. xvIII. num. 82. pag. 4032. April. Ann. 1672. vi fono le objezioni fatte al medesimo Istromento da Autore Anonima, colle-risposte date dal Cavaliere Newton, e quin-

e repliche fatte dal suddetto Cavaliere.

Dopo tutte le accennate controversie seguitò il Cavaliere Newzon a lavorare attorno, al suo Trattato, di Ottica, di cui ne aveva
scritta una parte, nel 1675; se dopo altri dodici anni impiegati nel
replicare le sperienze, per persezionare, e dare compimento, alla

02.1

di con altre considerazioni, ed opposizioni, e insieme colle risposte,

Teoria fino al terzo libro, che non aveva per anche compito, quando lo pubblicò in idioma Inglese nel 1704; perche gli mancarono molte esperienze, delle quali, com egli dice nell' avviso al Lettore, aveva bisogno, e non ebbe dipoi il tempo, nè il comodo di ripigliare il filo delle medefime. Però ful fine della parte prima del primo libro Prop. viii. Prob. ii. pag. 104. e 105., ove propone Conspicilla tubulata in brevitatem contrabere, insegna il modo di fare un Telescopio simile al primo, ma più perfetto, valendosi in vece di specchi di metallo, perchè forse non trovava artefici, che li polissero come deliderava, di uno specchio di vetro in fondo del tubo, e di un prifina pure di vetro in luogo del piccolo specchio piano; non essendo il vetro così soggetto a perdere il pulimento, come il metallo, in tal guisa: Sit ABDC (Fig. 2.) vitrum, ab anteriore sui parte BA sphaerice concavum; a posteriori autem parte CD, ex aeque convexum: adeo ut usquequaque una eademque sit crassitudine. Cave inaequali crassitudine sit; ne res objectas coloribus variatas exhibeat. O' minus distinctas . Sit. porro accurate expolitum , O' a posteriore fui parte argento vivo indutum; inque tubo VXYZ, qui intus valde niger fit , oportet apte infixum. Sit EFG prifma vitreum aut crystallinum, prope ab altera tubi extremitate, in medio collocatum; boc est, ansae aenae aut ferreae FGK, ab extremo se in latitudinem laxanti atque complanatae, agglutinatum. Sit Prismatis istius angulus E rectus; reliqui autem duo anguls F, & G inter se accurate aequales , & consequenter semirecti : Sintque planae facies F E , & GE quadratae; & consequenter tertia sacies FG parallelogrammum rectangulum, cujus longitudo ad latitudinem fuam erit in subduplicata proportione duorum ad unum. Sit prifma istud in tubo ita collocatum, ut axis speculi per mediam faciem quadratam EF ad per-pendiculum transeat, & consequenter per mediam faciem FG in anpulo 45. graduum. Obvertatur facies EF ad fpeculum: distentque prisma, & speculum inter se tali intervallo, ut radii luminis PQ. RS Or. qui in speculam incidunt in lineis axi ipsius paralellis, inpredianeur in prifma per faciem EF, O' reflectaneur a facie FG. indeque per fuciem G E exeant ad punctum T, quod communem effe focum oporoet speculi ABDC, & vitri ocularii plano-convexi H. per huod radii ifti ad orulum egrediantur. Denique radii jam e vitro illo egredientes, transmittantur per tenue rotundum foramen, sive aperturam, in parva lamella ex plumbo, aere, argentove, qua vitrum obtegi oportet : idque foramen ea sit magnitudine, quae omnino ad tantum luminis transmittendum, quantum ad videndum fatis fit , necessaria fuerit. Etenim eo pacto res objecta diflincte videbitur; huippe lamina, in qua id foramen sit, lucem'illam omnem errantem, quae forte a marginibus: speculi B A advenerit , intercipiet. Hujusmodi instrumention bene aproque confructum, fo in longitudinem habeat fex pedes (come(computando longitudinem istam a speculo ad prisma, & inde ad so-cum T,) feret aperturam in speculo ad sex ipsas unesas; & rem ob-jectam ducentis aut trecentis partibus specie ampliorem repraesentabit. Verum apertura hic commodius soramine H desinitur, quam si in ipso speculo desinita esset Si instrumentum longius breviusoe saciendum sit; apertura debebit proportione esse, ut cubus radicis quadrato-quadratae longitudinis; & amplificandi potentia, ut apertura. Ceterum conveniens erit, ut speculum sit uncia una minimum aut duadus set us, quam apertura: itemque ut virium ex quo speculum constat, crassum sit; ne inter poliendum sorte inslectatur. Prisma EF G tam parvum esse debet, quam possit comode sieri; & possiciorem ipsius saeiem FG argento vivo indui non oportebit. Quippe sine argento vivo ea lumen omne, quod sibi e speculo inciderit, resiectet.

In hoc instrumento res objecta videbitur inversa: verum erigi poterit, efficiendo ut sacies quadratae EF, & EG prismatis EFG non jam planae, sed sphaerice convexae sint; ut radit tam antequam in prisma incidant, quam possea inter id & vitrum ocularium, se decustatim secent. Porro, si possuletur ut hoc instrumentum ampliorem aperturam serae; id etiam ita sicri poterit, si secuna componatur

ex duobus vitris, inclusa intus aqua, conglutinatis. O'c.

Questo Telescopio non è diverso dal primo in altro, se non che in vece di specchi di metallo sono stati sostituiti gli specchi di vetro, e in luogo del piccolo specchio piano di metallo al Newton propose di cambiarlo in un Prisma di cristallo per le ragioni soprad-

dotte.

· Quantunque il lodato Newton avesse per lo spazio di cinquanta e più anni fatto lavorare vari Telescopi di sua invenzione, e di diverse lunghezze, solamente ebbe egli il contento, e la soddissazione di vederli ridotti alla sua persezione nel 1723, da un nobile Inglese nominato Giovanni Hadley, non avendolo corretto in altro, che col dare maggiore pulimento agli specchi di metallo, ed aggiunto il Microscopio in luogo della lente piano - convessa, e coll' avere inventata la macchina da addattarlo alla pratica, come ita nelle Tranfazioni Filosofiche num. 376. §. VIII. April. An. 1723., e pag. 303., e fee. Ecco per tanto il trassunto di questo nobilissimo ritrovato. che sebbene è di piccola lunghezz/a, rappresenta molto grandi gli oggetti rimotissimi, e con grandissima distinzione e chiarezza, di modo che quello, che è lungo un piede equivale ad un comune diottrico di 12. in 14. piedi, e quello di sei in sette piedi riesce eccellente; come uno di cento piedi, e tale è quello di cui ora paffiamo a parlare...

L' Instromento consiste in un ampio tubo ottangolare. A BCD (fig. 3.) lango circa sei piedi, nel sondo del quale si pone lo spechio di metallo EF sserico-concavo di circa sei polici di diamento.

N 4

tro. Il raggio della sfera, col quale la fua concava superficie è stata determinata, è di dieci piedi, cinque polici, e un quarto, e per conseguenza il suo suoco è 62. polici, e cinque ottavi di police. I raggi, che vengono mandati dall' oggetto lontano PQ s' intersecano reciprocamente prima di entrare nel Telescopio in qualche luogo, di modo che dalla parte inferiore, e dalla parte superiore dell' 02getto s' accostano. Questi, per esempio, HG, hg, entrano per la parte d' avanti nel tubo ABCD, e caduti nello specchio sferico-concavo EF, ef fono riflettuti convergenti per riunirfi in un punto come m n, dove dipingono l' immagine rovescia, ma prima di arrivare a riunirsi in quel punto, s' incontrano in un piccolo specchio piano di metallo KK di figura ovale posto obbliquamente, che formano coll' asse dello specchio grande un angolo di 45. gradi, ed è, che fopra di questo piccolo specchio KK, posto all' estremità del tubo. cadono i raggi riflessi, e convergenti dal grande EF: Il detto piccolo specchio K K è largo qualche cosa meno della metà di un police, e vi è fostenuto da un braccio di acciajo, stando in proporzione all' altro come r. a V2. dal quale piccolo specchio sono riflettuti verso un soro laterale L, intersecandosi prima di giungervi in PQ, ed ivi dipingono l' immagine. Ma nel foro L essendovi una lente di vetro sferico-convessa, il cui fuoco s' incontra nell' intersezione de' raggi aP, bQ, e precisamente, dove è l' immagine dipinta PQ. Questa lente col rifrangere i raggi in modo, che quelli, che sono proceduti da un fol punto dell' oggetto divengono paralelli, ma quelli, che fono tramandati dai punti estremi dell'oggetto, essendo fra se convergenti, entrano nell' occhio O dell' offervatore, il quale col mezzo del Microscopio contempla l' immagine, come se fosse l' oggetto medesimo, per la qual cosa l'oggetto amplificato apparisce bensi rovescio, ma anche distintissimo. E si osserva amplificato in ragione al femplice aspetto, come sta la lunghezza del suoco dello specchio alla lunghezza del suoco della lente. Nella parte poi superiore del tubo vi è fissato sopra due piccoli piedi un comune diottrico Telescopio lungo circa 18. polici, il suo asse è paralello esattamente col tubo, ed ha due capelli posti nel comun fuoco del suo obbjettivo con quello della lente occulare incrocicchiati nel suo asse. Questo è quel Telescopio Newtoniano della seconda maniera veduto idal Signor Vandelli in casa di Eduard Scarlet, e che accennò nelle -fue Considerazioni alle pag. 36., e 37.

L'altro Telescopio caradiottrico accennato da lui nel detto luogo è quello di cui Giacopo Gregory tratta nel suo libro intitolato Optica promota alla proposizione 59., nella quale trattando in compendio di tre sorte di Telescopi, cioè de' diottrici, catottrici, e catadiottrici soggiugne. Hoc tertium genus aureum nulla habet incommoda, omnes priorum generum proprietates habere potest, si sentes, O spe-

cula rite disponmeur... Ma di poi consessa questo celebre Autore di aver tentato di lavorarne, ma inutilmente per la difficoltà incontrata nel pulire, gli specchi di metallo... Ma il chiarissimo Hadley, che negli anni 1720., e 1723 ridusse, a persezione il sopradescritto Telescopio del Cavaliere Newton, giunse anche a persezionare quello del Gregory, e lo eseguì nell' anno 1726. col solo farvi qualche piecola mutazzione.

Il Telescopio del Gregory (fig. 4.) consiste dunque in un tubo ABCDEEDCBA piuttosto rotondo, che ottangolare, nel quale vi è uno specchio serico concavo FG forato nel mezzo in Z. Nella parte d'avanti del tubo si trova un altro piccolo specchio di metallo sferico-concavo MN sostenutovi da un sottil braccio di acciajo AP mobile col mezzo, di una vite. Sia per tanto l'oggetto QR lontano da osservassi, che i raggi partano dall'estremità superiore Q, e dall'estremità inseriore R dell'oggetto; questi raggi bd, ed ac, TG, SF verranno a intersecarsi sira loro in qualche luogo suori, ed

avanti di entrare nel tubo.

I raggi, che partono da ciaschedun punto dell' oggetto QR, entrano nel tubo, e cadono sopra lo specchio di metallo FG forato un poco divergenti, o quali paralelli, come TG, bd, e ac, SF: I raggi TG, bd che vengono dal punto alto Q cadono fopra lo specchio nel punto più basso Gd, di dove ristettuti vanno poscia ad unirsi al suo suoco in H formandovi l'immagine di Q. Rispetto ai raggi SF med ac; fono ancora portati dal punto inferiore dell' og-getto R fopra lo Specchio in Fc; di dove riflettuti divengano convergenti, e si uniscono al suoco K, ove segnano l'immagine di R. Cosi succede ai raggi degli altri punti dell' oggetto, che sono ristetuti dallo specchio F.G., e vanno a dipingere l'immagine fra H, eK. I raggi, che partono da HK sono portati più avanti divenendo divergenti, essi cadono sopra il piccolo specchio MN, di cui il suoco de' raggi paralelli sarebbe in f in poca distanza da KH. I raggi GH, dH cadono sopra questo piccolo specchio in M, e quelli di FK, CK, in N, e come che essi cadono divergenti sopra il piccolo specchio dai punti K, H, che sono più distanti dal suoco f, bisogna che quelli, che partono da un fol punto divengano convergenti, dopo la nuova loro reflessione. Per tanto il viaggio dei raggi HM dopo la reflessione di M verso V, è simile a quella di KP verso NX. Li raggi, che vengono da questi due punti esteriori dell' oggetto, cadono obliquamente sopra il piccolo specchio MN, e perciò dopo essere stati resettuti per MN, divengono un poco divergenti, e vanno a passare pel foro Z, di modo che la distanza loro fra V, ed X è più larga, che fra M, e P. Li raggi NX fi unirebbero nel loro viaggio in un suoco, come quelli di MV si unirebbero anch' esti in un altro suoco, e vi segnerebbero esti ancora 1 1 1

cora una immagine, la quale farebbe retta; ma questa immagine si formerebbe in una grande distanza di dietro dallo Specchio FG, di modo che vi vorrebbe un lungo tubo CECE per contenerla. Per accorciare dunque questo tubo, ed avere l'immagine più vicina allo specchio FG, vi si pone una Lupa VX convessa da una parte, e piana dall' altra, la quale rompe i raggi, e fa che quelli di MV si uniscono più presto ad un suoco comune in g, e concorrano insieme verso l' asse del vetro. Medesimamente i raggi di PX, dopo essere pasfati pel foro Z, ed esser stati rotti dal vetro VX divengono più convergenti di modo che ricevono il loro fuoco in h, e si portano ancora verso l'asse, lo che da luogo, che l' immagine dell' oggetto si formi in gh, dove comparisce rotta. Finalmente se si pone di dietro al vetro EE, che è un Menisco in modo, che il suo suoco sia in g h, i raggi di questa immagine g h, i quali partono da un sol punto, cadono divergenti sopra il vetro EE, che li rompe, e li rende paralelli: ma quelli, che vengono dai due punti esteriori dell' immagine, s' interfecano reciprocamente dopo effere paffati pel vetro EE, e formano l'angolo EOE. Per impedire di ricevere de' raggi colorati dopo la prima refrazione a traverso del vetro VX si pone un turacciolo D D forato nel sito, dove l' immagine g b cade, il quale giova molto a renderla chiara e distinta, e perciò il foro O, dove si pone l'occhio, dee essere piccolissimo. La grandezza dell' oggetto veduto col mezzo di questo Telescopio sta a quello, che apparisce ad occhio nudo, come la metà dell' angolo, che fanno i due raggi, che dal Menisco si uniscono all' occhio, alla metà dell' angolo dei medesimi due raggi reflettuti dal gran specchio, che si umicono nel piccolo specchio concavo. Chi poi desiderasse di avere la descrizione dell' esterno apparato di questo Telescopio vegga la Fisica del Muschenbroeck nel Tom. 2. cap. 35. della Catottrica num. 1024. pag. 626., e negli elementi pag. 449. Col mezzo dunque di questo Telescopio Gregoryano si vede l'oggetto diritto, distinto, augumentato, ed avvicinato. Tuttavia esso non sa vedere l'oggetto così distintamente, nè con quella precisione, e chiarezza, come lo fa il secondo Telescopio Newtoniano ridotto a persezione dall' Hadlev. Imperciocche con questo si osserva non la prima, ma la seconda immagine, poiche la prima formandosi tra il gran specchio concavo, ed il piccolo concavo, che è perpendicolare all' affe del tubo, e parallelo al grande, non riunisce bene in un sol punto tutti i raggi. che partono da un sol punto dell' oggetto. Questa immagine ne forma una seconda tra il suoco della Lupa; e quello del Menisco, nella quale colla refrazione cagionata dal primo verro convesso, e aumentato questo diffetto, di maniera che l'immagine, che si forma fra questi due vetri non è persetta; ed è appunto per questa cagione, che non si veggono se non debolmente i tratti più fini dell' oggetto a traverso del Menisco. Dove che nel Telescopio Newtoniano non fi forma che una fola immagine veduta immediatamente col Microfcopio nella feconda maniera, o pure a traverso della Lupa nella prima, ed in modo affai più dittinto se vivissimo. Questo Telescopio Gregoryano de quello, che il Signor Cosmopolità ha confuso col secondo Newtoniano, e perciò si ha luogo di dire, ch' egli è quel d'esso, che mostra di averne pochi veduti, e meno adoprati, anzi forse niuno dei veri Newtoniani, ma solo qualcheduno di quelli lavorati dal Domenico Selva di Venezia, i quali fono di questa terza spezie e che collusivamente si spacciano per Newtoniani , sebbene sieno lavorati sul modello della medesima prima invenzione Newtonianal Al Signor Vandelli però non è riuscito di vedere i Satelliti di Giove con uno di questi Telescopi catadiottrici Gregoryani lungo da due piedi lavorato dal mentovato Domenico Selva. quantunque con un Telescopio diottrico comune dal Signor Vandelli lavorato lungo piedi otto, e mezzo parigini gli abbia veduti perfettamente e e eli abbia fatto ancora offervare a moltiffimi Cavalieri. e ad altri Signori, e perciò diffegiche servivano particolarmente per offervare gli oggetti terreftri meglio che i celefti, potendo forfe nascere il difetto piuttosto dal pulimento degli specchi di metallo che da altra cofa . Laddove coi Telescopi Newtoniani della seconda maniera lavorati dallo Scarlet secondo el' insegnamenti dell' Hadley, si vede l' anello di Saturno co' suoi satelliti, come lo stesso Signor Vandelli m' afficura d' aver offervato gli stessi oggetti con un altro fuo Diottrico Telescopio di trenta palmi Romani di lunghezza.

Il Signor Simone Cosmopolita dopo finita la controversia de Cannocchiali pretende di difendere il Signor Bianchi da un errore, che ha abbracciato portando nell' articolo vi: della sua : Notizia de' Lincei una particola di lettera di Mario Guidueci Linceo, nella quale racconta la contesa, che egli ebbe per cagione del suo trattato delle sue Comete, contro del quale scripfit quidam obvelato Lotharii Sarfi Singensani nomine Librum, cui titulum Libram Astronomicam secit, Huic libro respondit Galilaeus egregio tractatu, cui Trutinae, vulgo Saggiatore, nomen fecit ... In Epiftola, quam Guiduccius Federico Caefio fcripfit, O quae relata est inter illas a Bulifone collectas, vocat Sarsium adversarium suum Bovem pinguem Salonensem . Salonensis enim revera erat, O' Crassi nomine fictus ille Sarfius Singensanus. Et Salone ejus Patria Straboni dicitur ferendis Bobus idonea = Qul torna in campo il Signor Simone con un altro vago faggio della sua solita falsa Loica col dire che il Signor Vandelli non dee attribuire ad errore del Signor Bianchi, se egli ba detto, che il Sarsi fosse di Salona, e non di Savona, ma dee ascriverlo ad errore di Mario Guiducci. che l' ha chiamato di un tal luogo in quella lettera posta nella Raccolta del Bulisone. Mario Guiducci però era contemporanco del Sarsi, -192

e con lui aveva conteso, per cui è verisimile che sosse più informato della vera Patria del suo Avversario; che il Sig. Vandelli, che ora ferre cento trenta anni dopo ..... Cel Guiducci dunque se la prenda il Sig. Vandelli, e non col Bianchi; molto meno poi dee porgli a diffetto, fe ha tacciuto il nome vero, e l'ordine illustre di quell' Avversario del Guiducci, e del Galileo. Egli l' ha fatto per MODE-STIA ec. Se il Guiducci ha ignorato, o equivocato nel riferire la patria del suo Avversario, poteva bene il Signor Bianchi nello icrivere fotto il num, vi. la notizia di Mario Guiducci Linceo illuminarsi, e farla un poco più da critico in vece di abbracciare un equivoco preso dal Guiducci, e prima di darlo, come una storica verità nella citata Notizia, correggerlo coll' avvertirne il Lettore. "Intorno di che si sarebbe egli illuminato se avesse letta la vita del Galileo stesa da Vincenzo Viviani ultimo discepolo dello stesso Galileo, la dove racconta istoricamente il fatto delle tre Comete, che apparvero nell' anno 1618., ed in ispecie quella, che su veduta nel segno del Capricorno più cospicua, e di più lunga durata delle altre, e che tenne in esercizio i primi ingegni dell' Europa, fra quali, il Galileo e Mario Guiducci discepolo anch' egli del Galileo; il quale scrisse allora quel dottissimo discorso delle Comete, compilando in esso le opinioni de' Filosofi antichi, e de' moderni Astronomi colle conghietture somministrategli dal Galileo suo Maestro, e che fu stampato in Firenze li 8. di Giugno nel 1619. Dove consutando tra l'altre, come Filosofo libero, alcune opinioni del Matematico del Collegio Romano, (P. Orazio Graffi Savonefe Gefuita) poco avanti promulpate in una disputa Astronomica sopra le dette Comete, diede occasione con effo witutte le contro versie; che nacquero in tal proposito, e di più a tutte le male soddisfazioni, che il Sig. Galileo da quell' ora sino agli ulzimi giorni con eterna persecuzione riceve in ogni sua azione, e discorso; poiche il suddetto Matematico offendendosi suor del dovere, e contro l'obbligo di Filososo, che le sue proposizioni non sossero ammesse senz' altro esame per infallibili, e vere; o pur anco invidiando alla novua de consetti cost doscamente spiegati nel sopraddetto discorso delle Comete; indi a paco pubblico una verta fua Libra Afronomica e Filosofica ma-Scherata con finto nome di I.OTARIO SARSI SIGENSANO nella quale trattando con termini poco discreti il Signor Mario Guiducci. e con molefte ponture il Signor Galileo, necessità quello a rispondere col suo SAGGIATORE scritto in forma di lettera al Signor D. Virginio Cefarini, Stampato in Roma nel 1623. dagli Accademici Lincei, e des dicato al Sommo Pontefice Urbano VIII. ec. Dungue il Padre Orazio Graffi Savonese su quegli, che pubblico il discorso con questo titolo De tribus Cometis anni 1618. Disputatio Astronomica publice habita in Collegio Romano Soc. Jefu ab uno ex Patribus ejufdem Societatis. Il quale fu dipoi criticato da Mario Guiducci. Linceo col Discorso delle Comete fatto da lui nell' Accademia Fiorentina nel suo medesimo

consolate. E a questo replicò lo stesso Padre Grassi con altra sua opera intitolata Libra Astronomica, e Filosofica mascherato sotto il finto nome di Lorario Singenfano fingendosi d' effere discepolo dello stesso Padre Orazio Graffi Savonele, come Mario Guiducci Fiorentino lo era del Galileo prendendosela non solo contro del Guiducci, ma ancora contro del Galileo suo Maestro, figurandosi, che avesse avuta molta mano nel discorso del Guiducci per cui il Galileo di poi su obbligato di confutarlo con quella sua lunghissima lettera intitolata IL SAGGIA-TORE, che indirizzò a D. Virginio Cesarini Principe dell' Accademia de' Lincei. Il Galileo da un capo all' altro della dett' opera impugna bensì il Sarsi, ma consuta ad hominem il Padre Grassi nominandolo spessissime volte. Onde anche dalla lettura di quest' opera avrebbe fcorto il Signor Simone, che il Padre Orazio Graffi, e Lotario Sarsi Singensano sono due autori di nome l' un vero, e l' altro finto, che vivevano tutti e due dentro di una sola camicia. Or dunque niuno può essere più contemporaneo al Padre Grassi di quello che tosse egli stesso a se medesimo, che è quanto dire a Lotario Sarsi Singenfano, cioè al P. Orazio Grassi Savonese. Ma il Padre Orazio Graffi nelle altre sue Opere stampate si protesta di essere Savonele, e non mai di Salona. Dunque Lotario Sarsi Singensano non era di Salona, come ha preteso di farlo il Signor Bianchi abbracciando un equivoco del Guiducci; ma era bensì di Savona Città della Riviera di Genova, come rettamente, e con sana Critica lo ha fatto il Signor Vandelli nelle sue Considerazioni. Or vegga in tanto il Saggio Lettore, che cosa abbia conchiuso il Sig. Simone con quella sua falsa Loica dicendo = Mario Guiducci però era contemporaneo del Sarsi, e con lui aveva conte so, per cui è verisimile, che sosse più informato della vera Patria del suo Avversario, che il Signor Vandelli, che ora scrive cento trenta anni dopo . Ma chi negherà, che anche il Signor Lami Fiorentino autore delle Novelle Letterarie Fiorentine non sia stato contemporaneo a Monsignor Antonio Leprotti? E pure nel riferire nelle sue Novelle sotto il num. 1x. la morte di lui seguita in Roma a' 13. di Gennajo del corrente anno 1746, lo ha fatto nativo di Rimino, a segno, che il Signor Bianchi si è mosso a correggerlo nel modo che si è mostrato nella terza di queste lettere a pag. 17., e seguenti. E però si verifica il proverbio, che chi vuol difendere uno sproposito bifogna, che ne dica cento, e per quella sua massima, che se mai scrivesse, o dicesse alcuna cosa contra un qualche Autore EGLI NON SI DISDICE MAI, perciocche da molto tempo egli si è accostumato a scrivere, e a parlare SEMPRE colla ragione, e chi opera di questa maniera, NON HA MESTIERI DI DISDIRSI MAI.

Nella continuazione delle Novelle Letterarie del Signor Lami Num. xxII. Firenze 3. Giugno 1746. pag. 345., e feg. il Signor Cosmopolita ver disendere il Signor Bianchi da una contraddizione no-

tata dal Signor Vandelli nel fine delle sue Considerazioni cioè d'avere collo Scioppio biasimato colla sprezzante denominazione di Gramatica Cloacina quella di Emanuele Alvarez fa il comento ad una lunga filastrocca inventata dallo Scioppio per fare la corte, e tessere insieme un Elogio pieno di adulazioni al Duca di Alcalà, che nell' Anno 1625, venne a Roma Ambasciatore del Re Cattolico Filippo IV. col dire: A tutte queste cose si risponde, che quantunque lo Scioppio seguace del Sanzio chiami Cloacina la volgar Gramatica, con quello nome, non si dee intendere precisamente più quella dell' Alvaro, che di qualunque altro Autore, che abbia scritte cose di Gramatica, che non sono coerenti al Sistema del Sanzio, e dello Scioppio. Nella Prefazione, che pone lo Scioppio alla Gramatica. Filosofica si narra, perche da lui la volgar Gramatica si chiami Cloacina. Egli porta l'autorità di Suetonio nel libro degl' Illustri Gramatici, il quale dice, che un certo Cratete Mallotte coetaneo di Aristarco su mandato dal Re Attale Ambasciatore al Senato Romano tra la seconda, e la terza guerra Cartaginese poco dopo la morte di Ennio, e che questo Greco in Roma passando per la Regione del monte Palatino cadde in una Cloaca. e si ruppe una coscia, e che in tutto il tempo della sua ambasciata, e della sua convalescenza scrisse moltissime lezioni di Gramatica, e le recitò, le quali furono cagione che i Romani dopo le imitassero, e si metessero a serivere cose di Gramatica anch' esti, quando prima aveano parlato solamente, e scritto per pura pratica, il che si pud dire che sia accaduto in ogni altra lingua ancora, le quali prima sono state parlate, e scritte da ottimi Autori, e poi sono state ridotte alle regole della Gramutica. Ma rechero io qui il Testo di Suctonio volgarizzato dal Signor Cosmopolita, cui vi ha appiccato una giunta del suo; siccome. anche lo Scioppio ve ne fa un altra diversa, ma diretta al fine, ed al paragone, che aveva in mente di fare tra Cratete Mallotte Ambasciatore del Re Attalo, ed il Duca di Alcalà Ambasciatore del Re di Spagna, che portò a Roma la prima volta la Minerva di Francesco Sanchez. Ecco per tanto il Testo citato di Suetonio.

Grammatica olim Romae ne in usu quidem, ne dum in honore ullo erat, sudi scilicet ac bellicosa etiam tum Crvitate, necdum magnopere liberalibus disciplinis vacante. Initium quoque ejus mediocre extiste: siquidem antiquissimi doctorum, qui indem & Poetae, & Oratores semigraeci erant (Livium, & Ennium dico: quos utraque lingua, domi sorisque docuisse adnotum est ) nibil amplius quam Graece interpraetabantur: ac si quid Latine ipsi composussient, praelegebant Nam quad nonnali tradum duos libror De literis syllabisque, item De metris ab codem Ennio editos, jure arguit Lucius Cetta, non Poetae, sed posterioris Ennii esse : cujus etiam de augurandi disciplina volumina seruntur.

Primus igitur, quantum opinamur, studium Grammaticae in Ur-

bem intulit Crates Mallotes Aristarchi acqualis, qui missus ad Schatum ab Attalo Rege, inter secundum, ac tertium bellum Punicum, sub ipsum Ennii mortem, cum in regione Palatii, prolapsus in Cloacae sorumen, crus fregisset, per omne legations simul & valetudinis tempus, plurimus axeranes sub sub secundus secundus as nostris exemples, according secundus secundus sub secundus sub sub secundus secundus sub secundus sub secundus secund

plo fuit ad imitandum.

Quinto Ennio morì in Roma fotto il Consolato di Q. Marcio Filippo 11, e di Gneo Servilio Cepione l' Anno di Roma 585, e avanti Cristo 169., ed ebbe l'onore d'effere seppellito nel Sepolcro di Scipione. Ora dopo il Testo soprariferito di Suctonio si leggono queite parole dello Sciopio tendenti ad amplificare l' idea del paragone, e del Panegirico, che, come vedremo, si era proposto di tessere al Duca di Alcald per li suoi fini = Haec ergo ut legi, minime jam mirandum m hi visum cst, tanti flagitii erroribus inquinatam esse veterem Grammaticam, quae omine tam malo ex Cloacae foramine una cum claudo magistro emerserit. Neque vero admirabile duxi ne illud quidem , Cloacinam istam Grammaticam inde ab eo quo Romae primum exorta est, tempore ad hang usque diem per ipsos M DCC.xCVI. annos (che corrispondono al 1627.) inconcussam perstitusse, O omnium non tironum mado , sed O' ipsorum eloquentiae Latinae principum ingenia excarnificare potuisse. Jus quippe gentium violare sibi Romani videbantur, si hanc inve-Etam a Regio Legato artem parum comiter habuiffent , cum praesertim Regi Attalo tantum fe devinctos agnoscerent, quippe qui regnum suum testamento ipsis legasset, aditumque co pacto, ad Afrae totius imperium mox armis vindicandum patefecisset = Con buona pace dello Sciopio, e del Signor Simone non sembra a me, che dalle premesse parole di Suetonio ne venga per legitima conseguenza, che Cratete Mallotte Gramatico, e Filosofo Greco Atiatico di Pergamo fosse il primo a fare lezioni di Lingua latina in Roma. Nè che egli, per effersi, rotta una coscia cadendo in una Cloaca di Roma, e per avere nella sua convalescenza fatte, e recitate moltissime angedous senza specificazione se fossero discorsi in materie filosofiche, o di gramatica, o di altre cose non dicendolo espressamente Suctonio, si possa conchiudere una tal cola. Anzi valendosi dell'espressione quantum opinamur lascia luogo di dubbitare se quelle Lezioni fossero fatte in Lingua Greca, com' è più probabile, o nella Latina? Poiche nel Testo, che precede, parlando Suetonio di Livio, e di Ennio, che morì prima che venisse Cratete in Roma, si vede che vi erano colà Maestri di Gramatica: Livium, & Ennium dico; quos utraque lingua, domi, forifque docuisse adnotum est: e più sotto Nam quod nonnulli tradunt duos libros De literis syllabisque, item De metris ab codem Ennio editos. E sappiamo, che Ennio morì in Roma prima che Cratete venisse in quella Città. Dunque in Roma prima di Cratete vi erano de' Maestri di Gramatica. Dunque fondando lo Scioppio le sue maraviglie sopra di un passo dub-

biolo, ed equivoco, e non affai chiaramente spiegato, non ha ragione, ne luogo di dire minime jam mirandum mihi vifum elt, tanti flagitii erroribus inquinatam esse veterem Grammaticam, quae omine tam malo ex Cloacae foramine una cum claudo magistro emersit. Quindi credendosi di avere persuaso il lettore con queste sue aeree ragioni seguita a dire = Accipe ergo Benevole Lector, quae res spem mihi afferant fore ut Cloacina illa huic Sanctianae locum mox cedere necesse habeat ..... Illam scilicet Attali quidem Regis legatus, sed idem tamen homo Grammaticus ex cloaca, in quam prolaplus fuerat, una cum fra-Sta tibia extulit. At Sanctianam non Legatus modo Regius, sed etiam regiae stirpis Princeps, nec Grammuticae modo artis peritus, sed & Theologiae, ac Philosophiae studiis excultissimus, nec ex cloaca, sed ex clarifsima Europae Academia, quae Salamanticae est Romam secum detulit. Is est Ferdinandus Henricides, Dux Alcalacus & Tartessi Comarchus, inter cujus majores a quibus ipse perpetua generis serie deducitur XXIX. Imperatores Augusios, CXXXIX. Reges probatissimorum historicorum fide enumerare possum. Quem omnes Christiani orbis Reges liberique Principes consanguineum habere sibi gloriae merito ducunt. Hic anno M. DC. XXV. Philippi IV. Catholici Regis millu Romam venit; tantoque cum splendore legationem suam obiit', ut non modo Legatus regis Attali, se ne ipse quidem Rex tantum dignitatis ac majestatis Romanotum oculis ingerere potuerit. Ille tamen ut est inanium contemptor, veris ac solidis bonis se optimo ac maximo cuique probare semper studuit. Et jam quidem in vulgus quoque nota est ejus erga Deum pietas, in imperiis justitia, in congressibus comitas, erga egentes liberalitas, in literas earumque professores beneficencia, qui vero familiarius eo ufi sunt , quorum numero me quoque accedere contigit, de prudentia ejus, de judicii acrimonia, de exacta Theologicarum, ac Philosophicarum rerum cognitione, de Romanarum denique antiquitatum usu, ac peritia testes effe poffunt. Hic ergo tantus Princeps cum ceteris animi, O ingenis ornamentis Sanctianae quoque Grammaticae fcientiam Romam fecum pertulit: cujus etiam in familiari sermone specimen subinde promere nibil dubitavit. Et quadam quidem, die cum orta illi effet nescio quae de literis controversia, ipseque sententiam suam contra adversarium, qui minime illiteratus perhibebatur, Sanctiana auctoritate tutaretur, convenit tandem, ut ego captus arbiter quid verum effet decernerem, meaque staretur sententia. Ego re ad me delata cum utra Ducis effet epinio nescirem, secundum illum pronunciavi, & quod ille ex Sanctio didicerat , rationi at que idoneorum Scriptorum consuetudini confentancium effe ostendi. Haec res sic ejus mihi conciliavit animum, ut non ipse modo magna me munificentia prosequeretur, sed & a Catholico Rege civitatis Hispanae jus ad capiendum ex Hispanicorum Sacerdotum fructibus mille aureorum vectigal annum mibi impetratum auferret : quod ipfe Rex diplomate suo se mihi proprer multa mea erga Ecclesiam, & Remp. Christianam

nam merita impetrato in eam rem publico regnorum suorum affensu inipertisse praedicat. Il dolce allettamento della pensione annuale di mille scudi fu il laccio, da cui restò preso lo Scioppio; e di qui ha avuta origine l' idea della Gramatica Cloacina, e non già da Cratete Mallotte, che si ruppe la coscia cadendo nella cloaca; che solamente somministrò a lui la spezie per condurre a fine il suo disegno, e per poterlo paragonare a Francesco Sanzio, e per esaltare col suddetto Panegirico il Duca di Alcalà, non solo sopra Cratete Ambasciatore del Re Attalo, ma sopra del Re Attalo stesso, che di poi dal Fratello Eumene fu mandato Ambasciatore a Roma, come racconta Polibio num.94. delle sue scelte Legazioni, cioè nell'anno di Roma 596., e 158. avanti di Cristo, essendo Consoli Marco Emilio Lepido, e Cajo Popilio Lena II. = Itaque etsi nunc Sanctiana Grammatica magno meo studio exculta O' perpolita, multeque cum auctior, quam a Sanctio fuit edita, tum methodi legibus congruentior luci se committit, non tamen est, ut a me potius, etfi & ipso Principis nullo genere Attalo rege minoris legatione Romae olim functo, quam a tanto Principe, cujus auspicio ac dudu, propeque dixero velut propitii, O' adspirantis numinis favore opus apparet, auctoritas ei accedat = Ora scoperto tutto l'artificio dello Scioppio, pafferò a dire, che fe egli voleva fare maggior fortuna a fe stesso, alle fue Annotazioni, ed alla Minerva Sanziana, cra ben necessario, che avilisse, e fradicasse prima la Gramatica volgare sino dai primi fondamenti col farla nascere da una cloaca, e quindi per aver motivo di sprezzarla, bisognava, che cominciasse 150. anni avanti di Cristo per comprendervi dentro, oltre li 24., che Suetonio numerò fotto il titolo d' Illustri Gramatici, e gli altri posteriori, come di Cattone, di M. Terenzio Varrone, di Festo, di M. Verrio Flacco, di Sesto Pompeo, di Nonio Marcellino, di Fabio Planciade, di Nigidio, di Tullio, di Messala Corvino, di Pollione, di Asconio Pediano, di Terenzio Scavro, di Arronzio Celfo, di Servio, di Donato, di Frontone, Aggezio, Carisio, ed Agellio, e di tutti quelli, che sono compresi nella Raccolta degli Autori della Lingua Latina di Elia Putschio, c di Dionigio Gottifredo con tutti gli altri posteriori sino alla Minerva Sanziana; alla Gramatica Filosofica, ed al Mercurio Bilingue. Ma il Sanzio, come lo Scioppio, seguito, ed imitato in tutto, e per tutto dal Signor Simone, hanno mancato in un punto principale, cioè in quello della prudenza, mentre non dovevano con termini così sprezzanti vilipendere gli antichi Gramatici, ed i loro seguaci, e chi aveva studiato sopra di loro, se volevano conciliarsi l'amore de' Dotti. Ma quantunque vi sieno stati Autori, che abbiano lodato il loro gran talen-

to, e sapere; nulladimeno però sonovi stati molti altri, che non hanno approvato i lorò metodi, nè la loro maledicenza, come Agostino Maria del Monte Savonese Gasparii Scioppii Minervam Sandismam impugnatam, O resustam secundam exemplum Romanum recensuit. Tommaso Crenio nella differtazione De Furbus Librariis 6, XCIV. p. 100.

cum

eum in numerum plagiariorum adscribit. Giacomo Perizonio nella Prefazione, e nelle Annotazioni alla stessa Minerva Sanziana non ha mancato di accennare i difetti, che ha incontrato da un capo all' altro in quel suo dotto, ed aureo libro = Verum, ut fit, quum in rem praesentem venissem. O singula per partes suas considerarem, usu ipso deprehendi. nimium quantum in plerisque ab antiquioribus Grammaticis secessisse Sanctium, reiiciendo, quae jam inveterata ufu, O fatis commode olim inventa mibi quidem videbantur: immo faepe eum violenter nimis illos exagitare, quippe quos sine exceptione Carnifices ait Linguae Latinae, IV. 15. pag. 793. caligare in omnibus, tv. 16. init. adeo stupidos, ut Ablativi Absoluti altioris sint considerationis, quam quo Grammaticorum ingenium poffit afcendere, 11. 7. pag. 192, idque facere etiam, ubi ipfe tamen errat satis manifeste, illi autem erroris sunt immunes, in quo inclementer adeo increpantur; e va dietro di quelto passo per due pagine sempre impugnando gli errori della Minerva Sanziana, e delle fue Annotazioni. Rispetto poi allo Scioppio senta un poco il Signor Simone il giudizio di Gian Giorgio Valchi nell' Istoria Critica della Lingua Latina pag. 575. Verum quod fi eruditio haec cum bona mente, humanitate, modestia; ar moderatione fuisset conjuncta, majus omnino nominis decus effet: multi critici fastus atque altercationis studiis famam non leviter contaminarunt; sed hisce vitiis Scioppius omnes ferre nostra aetate superasse videtur : hine extant tot reprehensiones. tot quam ipfe fibi effecit vituperationis nomina; hinc dicitur mode monstrum ex omni spurcitiarum, O' scelerum colluvie concretum, modo famosus iste turbo, & pubblica tempestas pacis: modo iste, quem insignis maledicentia Zoilo quovis nobiliorem reddit; vide Thomam Pope - Blount in censura celebriorum auctorum pag. 987. Modo Canis grammaticus; hinc Johan. Burchardus Menckenius in Declamatione de Charlataneria Eruditorum pagin. 67. ubi differverat de Jacobo Gronovio, addit = Atque is plane similis videtur Gas-", pari Scioppio ( quamvis Latini fermonis elegantia, variaque do-, ctrina longe majori ) quem Canem Grammaticum dictum con-, flat ( Bayle D. C. t. Scioppius not. K . ) quod non prae-, stantissimos modo suae aetatis viros Scaligeros, Lipsium, Thua-, num, Possevinum, Vossium, Stradam, Casaubonum, Mornaeum , lacessivit, sed & Phaedrum Thracismi, & ipsum Romanae clo-, quentiae patrem Ciceronem Barbarismi postulavit = Chi più ne desidera legga i due Tomi stampati in Monaco nel 1640, in 12, intitolati Generales Vindiciae adversus samosos Gasparis Scioppii libellos Societatis Jesu ab Alberto de Albertis ex eadem Societate Tridentino. O in Mediolanensi Collegio Sacrarum litterarum Professore datae; e l' altro. Lydius lapis ingenii, spiritus, ac morum Gasparis Scioppii ab Alberto de Albertis O'c. Dopo letti questi libri vedrà il Signor Simone garbatissimo, e si consiglierà anche colla sua modestia, se gli torna a conto, come dice Se il Signor Bianchi avesse avuta vaghezza

di

di accrescere il numero de Lincei, poteva con molta ragione far Lin-

ceo lo Scioppio essendo il suo autore prediletto.

Noi vediamo, segue a dire il Signor Simone, nella lingua voligare tanto grata al Signor Vandelli, che prima si è trovato Dante, il Petrarca, il Boccaccio, e tanti altri illustri Scrittori, e poi dopo dugento e più anni è venuto Aurelio Augurelli da Rimino il PRIMO secondo il Trissino, e il Fontanini a servere Resole per la lingua Toscana, che è il miglior volçare d'Italia, il guale su poi seguitato dal Bembo suo discepolo, e da altri. Questa partita non viene menata buona al Sig. Simone dal Sig. Marchese Scipione Massei nel suo Esame sopra il libro dell' Eloquenza Italiana del Fontanini, dicendo a pag. 39., ove tratta de' Gramatici volgari per la lingua latina = Disse però sin Danne nel Convito, che dal volgare era stato introdotto nella scienza, in quanto con esso entrò nel Latino. Onde assistato per superiore prematiche in volgare.

În fatti în tutte le Gramatiche comuni s' insegnava avanti lo Scioppio per cagion d' Esempio, che e' è il mode ottativo nella lingua Latina, il quale in realta non c' è, ma questa dottrina è tolta dalla lingua Greca, che ha un tal modo. Se mai fosse stato un Ebreo quello, che venne prima ad infegnare in Roma la Gramatica , Dio fa quanti modi mai egli avesse introdotti nel latino, giacche la lingua Ebraica è più copiosa di tutte le altre lingue nella varietà de'modi. = Il Signor Simone, che è egualmente dotto in tutte le cose, che tratta, insegna qui una cosa, che non si legge nelle migliori Gramatiche Ebraiche, che sin ora sono uscite alla luce. Egli dice GIACCHE' LA LINGUA EBRAICA E' PIU COPIOSA DI TUTTE LE ALTRE LINGUE NELLA VARIETA' DE' MODI . Anzi vengo io dicendo a cotesto Sig. Oppositore coll' asserire tutto il contrario di quello, che egli infegna, cioè che la lingua Ebraica è più povera di tutte le altre Lingue Orientali nella varietà de' modi non solo; ma ancora nelle altre parti dell'Orazione, che come la prima è anche la più semplice di tutte le Lingue. Il Bellarmino nelle sue Istituzioni della Lingua Ebraica, e nella parte terza cap. 1. ove tratta De verbo in genere: dice che Verbo in universum accidunt sex: modus, tempus, persona, genus, numerus, conjugatio.

De modis & temporibus verborum. Modos Hebraei habent duos, imperativum, & infinitivum; tempora tria, praeteritum, praesens, & futurum; Quae omnia hine habent ordinem & Lo stesso insegna Sante Pagnini nelle sue situitizioni Ebraiche. Santes Pagninus Lucensis Hebreicarum sustitutionum Grammatices: libr. 4. Parss. 1549. in 4. Cost hanno le Gramatiche di diversi Rabini, come quella di Abraham de Balmis intitolata מון מון אור מון אור שברה שברה של Abraham de Balmis intitolata ווי Venezia colla versione latina nel 1523. in 4. per Daniele Bomberg. Cost pure אור Mikhol Gramatica del Rabino David Kimchi impressa nell' anno 1545, sin sol. La medesima cosa ha Bene-

dette

200 detto Blaneucci nelle sue Istituzioni sopra la lingua Santa stampata in Roma per Bartolomeo Zannetti nel 1608, in 4. La stessa dottrina si legge in Johannis Buxtorfii Thefauro Grammatico Linguae Sanctae Hebraeae Basileae Typis Joh. Jacobi Deckeri 1663. in 8. Gli stessi insegnamenti si hanno nelle due Gramatiche stampate dal Seminario di Padova, Simile dottrina si ha nella Gramatica Caldaica, e Siriaca di Giovanni Bustorsio il Padre stampata in Basilea nel 1650. in 8. Sotto gli stessi modi, e tempi, numeri, persone, e generi si declinano ancora i verbi Arabi, come infegna Tommafo Erpenio nella fua Gramatica Arabica, quantunque fia una Lingua copiosissima al pari di qualunque altra delle Lingue Orientali. Lo stesso si ha nella Gramatica stampata dal Seminario nel 1687. in 4. intitolata Flores Grammaticales Arabici Idiomatis. Qui null' altro dunque si dee conchiudere, se non che il Signor Cosmopolita non abbia mai veduto Gramatiche Ebraiche, e ciò che ha detto su tale proposito lo abbia tratto dall' informazione avuta da qualche Ebreo ignorante; mentre la lingua Ebraica è più povera di tutte le altre lingue non folo nella varietà de' modi, ma ancora è brevissima nelle sue Radici, di modo che Giovanni Leusden ha fatto un compendio dell' Antico Testamento Ebraico stampato Lugduni Batavorum apud Jordanum Lucht. mans 1694. in 8. che contiene 23202. versetti, e fra questi ha fatta la scelta di 2289. Tantum versiculos 2289. ( non tamen integros ) in quibus omnes universi Vet. T. voces tam Primitivae, quam Derivativae, tam Haebraicae, quam Chaldaicae una cum persione Latina inveniuntur. E tutte queste voci secondo il calcolo da lui fatto ascendono al numero di 5640., e molto minore poi, è quello delle fole Radici = Apud Ebraeos propter exiguum numerum radicum , quae non funt nist 1022. a quibus omnia nomina derivantur, saepe unum, idemque nomen, vel verbum, vel etiam fententia pluribus diverfisque rebus designandis adhibetur. Così scrive il dottissimo Padre Bernardo Lamy nel suo Apparato Biblico lib. 2, cap. 3,, ove tratta dell' antichità, natura, e proprietà della Lingua Ebraica. Si conchiuderà dunque tutto il contrario di quello insegna il Signor Simone col dire: Giacche la lingua Ebraica, e più povera di tutte le altre lingue nella varietà de' modi, e che egli è più cieco di una talpa in questa parte di letteratura facra, quantunque si legga stampato nel Comentario a pag. 356. che sub haec tempora (1716.) Cosmopolita, qui O jura falutaverat, O Historiae Ecclesiasticae, facraequae Theologiae non ignarus erat. Onde bisognera dire, che si sia scordato quello, che forse non ha mai imparato.

Nella continuazione delle Novelle Letterarie Fiorentine Num. XXIII. Firenze 10. Giugno 1746. pag. 337. e feg. entra il Sig. Cofmopolita in altre dicerie fenza alcun garbo, e proposito, introducendovi il Cavalier Newton, ed il Padre Abate Grandi Uomini fommi, rispettabili, e fenza pari in ogni genere di Scienze, e ia tutte le materie, che hanno

¢

ξ

erattato, e con issacciataggine indicibile pronuncia d'essere poi riuscità sotto il grado della mediocrità nelle cose ritiche. Ecco come l'Oraccolo delle Arti, e delle Scienze decide sidenzianamente dal tripode Vah! solus hic homo est; qui sciat divinitus.

Plaut. Curc. II. 1. 33.

Ma al Signor Simone forse qualche spirito prudente, e giudiciose potrà replicare con Orazio Poetic. v. 138.

Quid tanto dignum feret bic promissor hiatu? Parturient montes, nascetur ridiculus mus?

Come in fatti fono gli Opuscoli, che fino al presente ha dato alla luce il Sig. Simone Cosmopolica, as quali ad un per uno si può applicare quel detto di Calimaco, che sono cose simili al principio di un pran male, e si può chiamare fortunato il Mondo, perchè non gli da l' animo di fare de' grossi volumi. Che se mai per disgrazia avvenisse. che pubblicasse quache gran libro, allora si che avrebbe μέτα βίβλιος του του μετάλω κακώ. Chi non sa che egli è Teologo, Giurisconsulto, Geografo, Cronologo, Antiquario, ch' egli è il gran Poliistore della sua Patria, che è un novello Sculapio? In somma egli è quegli, che ha trovata la vera strada per farsi stimare un puro e pretto Misantropo. Egli è quel d'esfo, che crede d'esser provveduto senza pari di finissimo intendimento, fornito di un gusto sopra gli altri uomini dotti così squisito e perfetto da potere a suo talento, e piacere inalzar Tribunale, e riformare il Mondo erudito. Poiche dovunque capita lascia saggi del suo gran sapere, 'e dovunque s' abbatte a sar circolo procura di far cadere il discorfo sopra quelle materie, che ha alla mente, e così biahma spessissime volte, ed odia Grammaticorum, & Rethorum minutiar. Commen. V. p. 354. credendo, che per iscrivere le cose istoricamente non vi sia bisogno dell' Eloquenza, e così egli contentasi di scrivere i semplici suoi racconti senza i necessari ornamenti, ne' quali consiste la difficoltà di scrivere bene la Storia, e così facilmente verra ascritto nel novero de rozzi Storici, che da Cicerone nel lib. 2. de Oratore furono chiamati = Non exornatorer, fed tantummodo Narratores. E di più fondandosi sopra di queste sue storte; e false idee straparla all'eccesso dello Studio della Poesia, e con rabbia e furore scatenasi contro di essa, come se sosse un Arte diabolica; e non contento di questo, vitupera ancora sconvenevolmente e in voce e in iscritto tutti coloro, che si danno coll' intelletto ad apprendere una così nobile, e lodevole Facoltà. Ma non per altro motivo, com' è ffato detto, e scritto, s' oppone allo Studio della Poesia, se non, perche, quando ha creduto di saper efercitarfi in tal Arte, e di potere famigliarmente convarfare colle Muse, si è trovato mal accolto da effe, e disprezzato per la sua poca grazia e ruvidezza nel compor versi; a fegno, ch' egli stesso s'avvide, che volendosi ostinare contro la capacità del suo ingegno, egli era un perdere l'olio, e l'opera; e perciò dall' esperienza ammaestrato lasciò per tempo lo Audio

Desperat tractata nitescere posse reliquit, Atque ita mentitur, sie veris salsa remiscet.

Dall' altra parte pensò di regolarsi a guisa della scaltra affamatissima Volpe di Gabria sav. 18., che biasimava come troppo acerbi gli graspi di uva matura pendenti dalla pergola, perchè in vano s' era affaticata, e non aveva trovata via d' averli per saziarsi.

Κερδώ βρότυν βλέτυσα μακράς αμπέλλ. Πρός υψης ήρτο, καί καμώσα πολλάκις Εθείν απείπε, πρός δ' έαυτήν ταυτ' έφη, Μη κάινε, βάγες όμφακίζουσιν μάλα.

Così il nostro Sig. Simone facendo di necessità virtà ha abbandonato prudentemente ciò, che non ha potuto conseguire, ma dall'altra parte poi con niuno avvedimento biasima negli altri quello Studio, ch'egli stessio loderebbe sommamente, se sapesse l'Arte, ed avesse saccilità, e naturalezza nel verseggiare, e potesse insieme giugnere, come quelli, che hanno sapere, ed Arte ad estinguere la sua sete al sonte d'Ippocrene. Quando per altro, che che ne dica cotesso Avversario delle belle Lettere colla sua Misantropia, la Poesia considerata in se stessia, e nella sua origine, è un' Arte Divina, la quale si propone il più eccellente di tutti sini, che è quello d'istruire gli uomini divertendoli, e di mischiare insieme l'utile col dilettevole. Onde Orazio Poetic. v. 343, disse

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci,

Lestorem delestando, pariterque monendo.

Ed in effetto i più grandi Poeti, che vi sono stati, hanno avuto ciò in veduta. Perchè alcuni d'essi nelle opere loro puramente morali hanno direttamente, e alla scoperta predicata la virtì; dove che alcuni altri sotto sinzioni, ed allegorie ingegnose hanno nascosso delle verità importantissime. La Poesia al dire di Massimo Tirio Serm. 29., di Strabone lib. 11., di Clemente Alessandrino Strom. lib. 5., di Latanzio lib. 5., e di Eusebio de Praepar. Evang. lib. 3.

E la Madre, e il principio non meno della Teologia, che della Filosofia = E però questa Facoltà per l'alto suo pregio, e dignità sua merita lode, onore, e rispetto, e non già biassimi, e dilleggiamenti nati da troppo cattivo umore, come a piena bocca di essa straparla il novello Linceo Riminese Sig. Cosmopolita.

Non si vuole però intorno di ciò dissimulare un fatto vero, ed è, che vi sono stati pur troppo molti Poeti, i quali si sono allontanati dal sine così nobile, che abbiam di sopra espresso, coll' abu-

farsi del loro ingegno, e talento, ed hanno pubblicato cose, che sarebbe stato meglio, che non l'avessero mai nè pensate, nè scritte. Ma ciò non ostante, egli sarebbe cosa iniqua a voler per tal ragione condannare lo studio della Poessa, e tutte le opere satte in versi, il che sarebbe un consondere l'Arte medesima coll'abuso dell'Arte, ed imputare alla Poessa quel difetto, che va solo attribuito ad alcuni Poeti. Dovrebbe pur sapere un Critico così seroce, ed impetuoso, qual è il Sig. Simone, che nelle dispute letterarie non si bada solo allo Scrittore, ma alle cose, che ha scritte, e pubblicate, e che fanno meritevole di stima l'Autore, e di lode l'ingegno, e lo studio, non il grado, ed il naturale del Critico. Onde Ovvenio Epigram. 123.

Nec te dicentis moveat reverentia, fed quid Dixerit, attendas, qua ratione probet.

Quindi cotelto graziosissimo Sig. Simone passa a far reo il Sig. Vandelli di non aver inteso nella Notizia de' Lincei un passo del fuo latino Riminese imparato da lui senza Maestri Cloacini, e Scioppiani, dolendosi, che gli faccia dire quello, che non dice, ed è appunto sul principio della sua Notizia de' Lincei a pag. x1, che io fedelmente trascrivo dall' edizione di Firenze del 1744. Respondit vir nobilissimus ab Erudito Viro de Spreckelsen Hamburgens accepisse Schedas omneis Fogelii post ejus obitum magni Leibnitit opera in Guelferbytanam Bibliothecam adlatas fuiffe. In tutto questo contesto nell' edizione suddetta non ci sono ne punti, ne virgole, onde il Sig. Vandelli fece la costruzione ordinandola in tal guisa = Vir nobilissimus respondit accepisse Schedas omnes Fogelii post ejus obitum adlatas fuisse in Guelferbytanam Bibliothecam ab viro erudito de Spreckelsen Hamburgensi opera magni Leibnitii cioè ,, l' uomo nobilifn simo rispose d' aver inteso, che tutte le Schede del Fogelio dopo ,, la morte di lui erano state trasportate nella Biblioteca di Wolfen-, butel dall' uomo erudito di Spreckelsen per opera del grande Lei-, bnizio. Tanto, e non altrimenti significano queste parole del Sig. Bianchi. E' ben vero che il Signor Vandelli non tradusse letteralmente in questa secca maniera le accennate parole, ma prese in ristretto il sostanziale sentimento di esse a pag. 4. delle sue Considerazioni. Quindi avendo il Signor Bianchi usate diligenze, e satte ricerche presso gli Eredi del Fogelio era finalmente giunto ad IN-TEDERE, che il Leibnizio col mezzo di un certo uomo erudito Amburghese chiamato Spreckelsen dopo la morte del Fogelio aveva satte prendere sutte de Schede sue, e trasportare nella famosa Biblioteca di Wolfenburtel. Se il Sig. Bianchi ha di poi preteso di aver detto diversamente, egli doveva scrivere in modo da essere inteso da tutti, e doveva scrivere senza equivoci, e con chiarezza, e non attribuire al Sig. Vandelli quello, che è suo diffetto, e il Sig. Simone stesso anch' egli ha conoscinto, che in quelle parole vi è dell' equivoco, perchè tacitamente si è ingegnato col Sig. Lami Novellista Fiorentino

di aggiugnere una virgola nel testo dopo la parola accepisse, che manca nel contesto della Notizia de' Lincei stampara in Firenze nel principio del Fitobafano. Che poi il Sig. Cosmopolita non abbia tanta felicità nello scrivere Latino, come lo vorrebbe dare ad intendere; e però per chiarirsene, basta solo prendere in mano le Animadversioni sopra la Vita di Giano Planco scritte con più purità di lingua del Comentario stesso criticato; e a tutta prima apprendo il libro stampato in Modena dal Torri nell' anno 1745. in 8., m' incontro a pag. 13. in quella locuzione segnata dai Gramatici Bolognesi = ut alicui certae sacultati immoraretur, che nel Comentario a pag. 356. riluce come una gioja falsa incastrata in questo periodo = Sub haec tempora (prima del 1717.) Planeus, qui & jura salutaverat, & Historiae Ecclesiasticae, Sacraeque Theologiae non ignarus erat, a civibus fuis, & ab amicis, ut alicui certae facultati immoraretur, quae fibi & caeteris prodeffet expostalari, G quasi adjurari. Primieramente il verbo immoror non si trova usato da Cicerone, nè dagli altri autori dell' aurea età, i quali usano in sua vece il verbe insisto, haereo, in aliqua re longiori sum. Insequeris tamen hunc, & lite moraris iniqua, diffe Orazio Epift. lib. 2. 2. vers. 19., e Plinio nel lib. 7. cap. 49. De varietate nascendi . Ac ne pluribus moremur in re confessa, in regione Italiae oftava centum annorum censi sunt homines. Si trova bensì il verbo immoror usurpato da Plinio nell' Epistole, da Columella, e da Quintiliano ma col caso ablativo = Columella lib. 8. cap. 5. circa il mezzo, Incubantibus autem gallinis juxta ponendus est cibus, ut saturae studiofius nidis immorentur, neve longius evagatae refrigerent ova. Plin. Epill. lib. 1. 8. Per hoc enim affequemur, primum, ut honestis cogitationibus immoraremur . Quintilian. Instit. Orat. lib. 2. cap. 16. Quis nescit ignes, aquas, sine quibus nulla sit vita, O (ne terrenis immoror) Solem, Lunamque praecipua Siderum, aliquando etiam nocere?

A pag. 19. Post receptam iogam (pag. 358.) seu Lauream Ariminum concessi, ubi per treis menseis Medicinam gratis popularibus suis secie. Que' dotti Gramatici Bolognesi hanno giustamente censurata questa locuzione col dire, seu sullato autem textu phrasis manusatta, & ferme obsoleta est Janus &. Il Signor Simone a pag. xiiii. della sontemelias facit Janus &. Il Signor Simone a pag. xiiii. della sua Epistola Apologetica ostinandosi a disendere uno sproposto, cala in un altro. Sic (p. 19.) dicis obsoletam esse manusattam phrasis est, & Austorum propria aurei sacculi, us vel existo Phaedro Augusti Liberto discere poteris. Ma il Sig. Simone non sa grazia di portare il testo di Fedro, ne di citare la Favola. Il sibro però di Fedro non è così voluminoso, che bello e presto non si ritrovi, esta è dunque la Favoletta del Lupo, e della Grue lib. 1. Fav. 8., la quale sindandosi del giuramento del Lupo s' indusse a levargii un osso, che

aveva nella gola.

babent

Tandem persuasa est jure jurando Gruis, Gulaegue credens colli longitudinem, Periculosam secie Medicinam Lupo.

Medicinam facere in questo luogo significa somministrare un pericolofo medicamento; e qui da un vizio cade in un altro, foggiugnendo qui hac locutione utirur, O' non illa tua Medicinam exercere, cui subrogas, quae ab Italorum vernacula lingua derivat. Fa compassione il vedere il Sig. Simone, che per difendersi dall' allalto di que' Gramatici Bolognesi sempre più s' inviluppa, e a sue spese da da ridere a loro, e agli altri, che s' accorgono, che egli ha avuta poca famigliarità coi migliori autori della lingua Latina. Diffe pure Plinio. Hist. nat. 1. 22. cap. 25. 35. Tantum remotus ab istis, qui medicinam same exercent. Columella lib. 4. Urbanas O delicatas artes exercere. Si legge pure usato da Cicerone stesso Padre dell' Eloquenza Latina nelle Verrine exercere inimicitias omnium familiariter, come fa continuamente il Sig. Cosmopolita: così nell' Orazione in difesa di Aulo Cluenzio = Larinum possquam venit s (Saffia) quae a Stratone illo venenum antea viro suo datum, sibi perfuafum effe simulaffet, instructam ei continuo & ornatam Larini Medicinae exercendae causa tabernam dedit = , Poiche Sassia venne a La-" rino, diede una bottega incontinente, e pose ad ordine da esercitare la medicina per quello Stratone, il quale effa avea incolpato d'aver dato ,, il veleno a suo marito. Bisogna dire che cotesto Stratone sosse uno iniquo Speziale, e infieme un trifto Medico. Ma quello, che fi ha da offervare in questa maniera di esprimersi, si è, che Cicerone non ha detto Medicinae faciendae caufa; ma bensi Medicinae exercendae caufa. Ora mi dica un poco il Sig. Simone, come accordi egli con Cicerone che ha detto Medicinam exercere quel suo cui subrogas, quae ab Italorum vernacula lingua derivat? Io non veggo che possa risponder altro, fe non collo scusarsi, come puerilmente sece alla facciata xLII. coi Gramatici Bolognesi dicendo: Si Plancus, (che non si disdice mai) O ego interdum aliquo Dictionis vitio laboramus ignofcendum eft nobit , quippe qui gravioribus studiis occupati ad grammaticorum MINU-TIAS non femper attendere possumus. as to the first and a latter to the to the

Ma'îl Sig. Cosmopolita non è celi pili quel d'esso, che senza aver avuto maestro di Gramatica, e di Belle Lettere, aveva l'ardire di provocare gli altri a scrivere in Greco, Latino, e Toscano? Ora tutto mutato da quel di prima mostra di umigliarsi, si scula, e chiede perdono nell'Apologia? Credera sorse taluno, ch'egli si coregga, e che venga così ad imitare i due gran maestri della Medicina Ippocrate; e Galeno, che al inferire del nostro celebratissimo Gabrielle Faloppia nel libio de Metallis stree Fossilias cap. xxxvivi. de Hydrargiro; idest Argento vivo pag. m. 411 si corressero. Neque enim erubescii Galenus, sateri suam ignorantiam, quemadmodum nec Hippocrates verecundabatur, ut testaur Cessiis in ix. suo libi inquit, quod Hippocrates erravit circa sutvas capitis. O quod ipseme hoc satebatur, quoniam erat magnus vir: magni autem viri

habent quid possint ex se detrahere quoniam illo detrasto remanet adhuc aliquid: at parvi viri timent detrahere aliquid ex fe, quia non habent postea quicquam, quod sibi remaneat, illo detracto: O ideo non Hippocrates , nec Galenus est accufandus , quod suam ignorantiam confiteatur . Signor Simone questi due Autori non sono nè Bartolo, nè Baldo, e.meritano d'essere imitati dal Signor Cosmopolita non solo, ma anche dal Sig. Bianchi stesso; perchè s' egli è un uomo dotto, gli resterà qualche cosa dopo d' effersi corretto, come gli suggerisce con sincerità Modenese il nostro soprallodato Medico Falloppia. Ma se egli poi si ostinalle in quella sua massima del non disdirsi mai, facendo diversamente da quello, che viene confiliato, non farà confiderato, nè tenuto per tale. anche accaderà allo stesso Signor Simone, il quale dà a divedere di volerlo seguitare con questa sua artificiosa scusa, colla quale forse pretende d'infegnare a fuoi discepoli e Lincei novelli, che quando faranno occupati in istudi gravissimi, possa esser lecito a loro di esprimersi in quelle medelime cose, che hanno da trattare con ispropositi a bizzeffe. Perchè secondo questi insegnamenti, i solecismi, i barbarismi, gli errori di elocuzione, e di fintaffi faranno folamente MINUZIE di Gramatica? Ignoscendum est nobis quippe qui majoribus studiis occupati ad grammaticorum MINUTIAS non semper attendere possumus = Voglia però, o non voglia il Signor Simone, che si fa besse della Gramatica, come di un Arte vile, e spreggevole, essa è sempre stata, e sarà un Arte utile e necessaria da sapersi : Poichè serve di base non meno alla colta e foda Eloquenza, che alle altre Scienze, essendo per appunto all' una, e all' altre, com' è il fondamento rispetto all' edifizio. Jastam enim verborum compositionem Grammatica docet . Sententias necessarias suppeditat Philosophia: easdem denique apte disponit asque exornat Rhetorica. Heinec. Fundam. Stili cultioris in Proem. viii.

Quo minus sunt serendi, qui hanc artem (Grammaticam) ut tenuem ac jejuniam eavillantur, quae nisi oratori suturo sundamenta sideliter jecerit, quidquid superstruxeris, coruet; necessaria puevis, jucunda senibus, dulcis secretorum comes, O quae vel sola omni studiorum genere, plus habet operis, quam ostentationis. Così l'intese Quintiliano lib. 1. eap. 4. delle sue Issituzioni Oratorie, e così l'hanno intesa, e l'intendono gli Autori più accreditati e celebri nelle Scienze, e nelle dottrine, i quali sempre hanno procurato, e studiano di scrivere pulitamente, con proprietà, ed eleganza in ogni savella, e particolarmente nella Latina.

In somma il Sig. Simone non può aprir bocca in Latino, che da uno sproposito non cada in un altro, lasciando anche passare che Minutia sia vocabolo Latino bello e buono, quantunque si trovino più esempli di esso nel Glossario del du Cange, che ne' Lessicografi Latini; i quali riferiscono sotto altro significato questo solo esempio totto dall' Epist. 90. di Seneca: Lapidem asperum aspero impositi, ad similitudinem dentium, quorum pars immobilis motum alterius expestat; deinde utriusque attritu grana franguntur, O saepius regeruntur, donce ad MINUTIAM





ctians

NUTIAM frequenter trita redigantur. Tune farinam aqua sparsit. & affidua tractatione perdomuit, finxitque panem Oc. Non fo fe il Signor Cosmopolita sappia, che Seneca in materia di stile, e di elocuzione non è Autore da imitare, e in tal proposito senta il Menagio Tom. 2. Menagian. Quintilien (lib. x. cap. 2.) dit un bon mot la dessus. = Multae in eo claraeque sententiae, multa etiam morum gratia legenda: fed in eloquendo corrupta pleraque, atque eo perniciosisfima, quod abundat dulcibus vitiis. Velles eum suo ingenio dixisse, alieno judicio. = Le Cardinal Pallavicin dit aussi admirablement bien de Seneque. Profuma i suoi concetti con ambra, e con un zibetto, che a lungo andare danno in testa. Gellius autem Senecae elegantiam frivole argutam appellat. Calligula Imperator, Senecam, qui tum in pretio erat, appellare solebat Commissiones meras, & arenam fine calse : ita damnavit genus dicendi fractum, nimifque concilum ac pene commaticum. TURNEBUS. E rispetto all' Epistole Gio: Gott. Einecio nel trattato dello Stile part. 1. cap. 2. vi fa sopra la seguente Annotazione. Hinc facile patet, longissime ab epistolico dicendi chara-Etere abesse Senecae epistolas, in quibus nullum morati Stili vestigium occurrit. Unde, ne quidem epistolas has esse, sed losos communes, O variarum disputationum rhapsodias, nonnulli arbitrantur. Vide MOR-HOF. Polyhist. I. 1. 23. 22. p. 300. Ora chiamando sol tanto all' esame quella sua frase = ad Grammaticorum MINUTIAS attendere, è anch' essa di quelle, che escono di puro conio dalla scuola Riminese, voglio dire, che è frase fatta a mano, mentre i migliori Scrittori Latini usano il verbo ATTENDO, che come dicono i Gramatici verbum est non plenum, sed nudum, ne' seguenti significati ATTENDE-RE aliquem, cioè ascoltare qualcheduno. Cic. pro Syll. Erigite mentes, auresque vestras. O' me de invidiosis rebus, ut ille putat, dicentem ATTENDITE: Pro Archia, Quoniam me in hoc genere dicendi tam diligenter attenditis. ATTENDERE primum versum legis cioè considerare il primo articolo della legge. Cic. pro Rabir. Posthum. = Glaucia. folebat homo impurus, sed samen acutus, populum monere, ut, cum lex aliqua recitaretur, primum versum ATTENDERET. Sieffet Dictator, Conful, Praetor, Magister equitum: ne laboraret, sciret nibil ad se pertinere. ATTENDERE animum ovvero ATTENDERE animum ad aliquid attendere, ovvero applicarsi a qualche cosa. Teren- in Prol. Phorm. Nunc quid velim animum ATTENDITE. Cic. 3. de Offic. Sed si , cum animum ATTENDERIS , turpitudinem videas adjunctam ei rei, quae speciem utilitatis attulerit. Liv lib. x. ab Urb. Jubet peritos linguae animum ATTENDERE. Cic. 2. de leg. Agr. contr. Rul. 15. Habetis, unum venditionis genus, quod magnum videri vobis intelligo: Sed AT-TENDITE animos ad ea, quae consequentur. Gli Autori del secolo seguente diedero il dativo a questo verbo: ATTENDERE alicui rei, cioè por cura, por mente ad alcuna cosa = Plin. lib. 1. Epist. 8.

Ideo nune rogo, ut non tantum universitati ejus ATTENDAS; verum

etiam particulas, qua foles lima perfequaris. Idem lib. 7. Neminem defpicit, ac ne fermonibus quidem malignis ATTENDIT. Idem in Paneg. Jurat in legem attendentibus Diis; ne cui magis quam Caefari ATTEN-DANT? Sueton. in Galba v. Inter liberales disciplinas ATTENDIT 19 juri. Queste sono le principali maniere, colle quale gli Scrittori Latini fi sono espressi, valendosi del verbo ATTENDO. Ora da tutti questi esempli potrà facilmente giudicarsi qual differenza passi tra la frase del Signor Cosmopolita ad Grammaticorum minutias non semper attendere possumus, e le altre soprariferite, e in qual maniera doveva scrivere per comparire Scrittore pulito, ed elegante, e non volgare. Ma fe il Signor Simone Cosmopolita non attende alle minuzie de' Gramatici, perchè dunque gli salta in umore di fiscaleggiare, e di farla da Camerlingo dell' Ortografia, per otto, o nove errori di stampa, che ha notato nelle Considerazioni del Sig. Vandelli, alcuni de' quali poi anche sono ne' medesimi testi trascritti, ne contento di notarli come sfuggiti alla vista del Sig. Vandelli nel correggere le stampe; se la prende anche collo Stampatore medesimo dicendo che il Signor Vandelli doveva abbandonare un tal maestro, e lasciare, che seguitasse a stampare le sue MADONNE DI LEGNO, e servirsi di un altro professore in materie di stampe più corretto e più esercitato. Non creda però il saggio Lettore, che il Sig. Cosmopolita, il quale si spaccia per così avveduto, ed occulato, e che vede per sino i bruscoli negli occhi degli altri; Se con tal rigore si volessero esaminare le opere sue stampare in Rimini, e altrove, se gli farebbero conoscere le travi e le travegole, che ha ne' suoi. Ma rorniamo alla fua cara espressione. Medicinam facere, che non vuol dir altro se non comporre rimedi, o fomministrarli Plaut. Curcul. 1. Scen. 111. 3. Pa. Viden', ut anus tremula medicinam facit. Menaec. 1. Scen. 1. 23.

Nam illic homo homines non alit, verum educat

Recreatque: nullus melius medicinom facit.

Cistel. 1. Scen. 1.75. St. considam fore, Si medicus veniat; qui huic morbo sacre medicinam potest. Cicero pro Cluentio (p. 228.) Et st est apertum, tamen ipsa lex docet. Ubi enim omnes mortales alligat ita logaitur. Qui venenum malum facit, secerit, omnes viri, mulieres liberit, in Judicium vocentur. La legge cirata qui da Cicerone è la Legge Cornelia satta dal Dittatore Cornellio Sulla l'anno V.C. 12CLXXIII., in capo della quale è quello de Venesiciis. Qui venenum malum hominis metandi causa facit, secerit, vendiderit, emerit, habuerit, dederit Oc.

I Gramatici Bolognesi alla pag. 47. l. 7. hanno segnato un' altra opera del Signor Bianchi scrivendo Scimus & nos te binos editasse libros, alterum de Conchis, & Conchilis; alterum de Marino aestu. Habetut citam in Vita pag. 377. Oct. Ma il Sig. Simone poi nell' Epistola Apologetica pag. xxxv. riconviene i suddetti Gramatici per non avere riferito giustamente il titolo del libro, col dire = Tu inquam ne attinic quidem l'egisti Tanlum bujus Libri in calce mei Commentatii, nam se

attente legisies, non cam inepte exscripsisse de Conchis, & Conchilis; CONCHAE enim, & Conchylia, seu Conchilia, ut imperite scribis eadem ret sure, but fold a chief of a concountry sure of the concept of concountry sure of the concept of the con

Io veramente ho fempre stimato, che il vocabolo Concha fosse runa eofa affai diverfa dal Conchylium, eche tra: Pauna; e Pialtro vi patsasse quella differenza, che è tra il continente, e il contenuto. Che il Conchylium parlando propriamente fosse un animaletto contenuto, o involto dentro di una dura crosta o nicchio, e che sosse della stessa figura del pesce medesimo, secondo le prodigiose varietà delle Conchiglie, the fi trovano ne mari, e the sopposar fosser così dette maga to nexave van dall apririe; come infegna Ateneo nel lib. 2. e dicendo anche Aristotele tel libro Inde Plantis capita = Emgajuda d' ori ugi za: napzukin čista jana z prosputi esepuluba z diore koj pora prisadno nač La . Scimus autem quod Gonchylia animalia funt cognitione carentia, quapropter plantue funt fimul O' animalial e che Concha fignificaffe spezialmente il guscio, o la erosta. Di questo sentimento è il celebre Mr. de Reaumur, come apparisce dalla sua Memoria della Formazione, dell' Accrescimento delle croste degli animali tanto terrestri, che acquatici, a sia di mure rome di fiume, inferita dopa la Storia dell' Accademia Reale delle Sciente dell' anno 1709, ove dide, che l'animale rioè la Conchiglia nasce dal suo uovo; ma non già la Cancha, la quale è una maraviglia a parte, e per tale da lui riconolcinta con moltiplicate esperienze. E benche la Conche, dic' egli , faccia la funzione di offo universale dell' animale, ma non per quelto cresce come gli ossi, nè come le altre parti per vegetazione; ma per un accrescimento esteriore delle parti, le quali vengono accomulandos a poco la poco le une sopre le altre, colli avvertire ancora, che wi è una parte della Concha, la quale imita i minerali nella maniera di orescere. E Mr. de Fantanelle, Segretario perpetuo dell' Accademia delle Scienze nel dare in succinto la Storia della sopraccennata Memoria finisce il racconto col dire; Il nous suffit qu' on l' percogoive en genérale, et que l'on voie comment des Animaux sont cux même les Architectes de leurs babitations, et que ces habitations ne sont si regulieres que parce qu'elles se forment, et s'accroissent avec leurs Architectes memes, dont elles reppresentent tous les diferentes ages, et les differentes étates. Ma il Signor Simone contentandosi di stare nella schiera de' Fisici volgari, e credendo forse che l'animale colla Concha o crosta nasca dallo stesso uovo, e si sviluppi insieme, passa francamente ad afferire, che Conchae; O Conchylium eadem res funt. In fatti anche il Signor Bianchi nel citato Trattato usa indistintamente un vocabolo per l'altro. Non praeteribe tamen Conchas, marinofque Umbilicos, ceteraque id genus Concheliorum, quae in omnibus fere montibus Orbis Terrarum reperintur pag. 4. ob esum enim frequencem Piscium , Conchyllorum padescusim ; quorum carnium fibrae breviores . O ad digeftionem apriores pag. Is. Ac propterea Conchylia illa marina, quae paffim in connibus Montibus

tibus Appenini, O in nostrii Collibus, qui sunt ejus Appendices, reperuntur. pag. 75. Nulladimeno consultando eli antichi Autori latini si trova, che distinguevano il midollo, cioè la Conchiglia viva dal Nicchio, chioeciola, o guscio. Columella nel libro viii. cap. 16. ove tratta del sito, dove si debbono formare le peschiere, e come nutrire i pesci, consiglia in tale proposito così. Hujus autem rei quasi primordium est naturam loci contemplari, quo piscinas sacere constitueris. Non enim omnibus litoribus omne genus piscium baberi potest. Limosa regio planum educat piscem, velut soleam, rhombum, passerem. Eadem quoque maxime idonea est Conchyliis, muricibus, O ostress, parpurarumque, tum concharum pestimentis, balanis, vel sphondius: At arenoss guegies planos quidem non pessime, sed pelagios melius pascunt, ut autatas, ac dentices, punicasque, O indigenar, umbrasue, verum Conchyliis minus apti.

Oul Columella tratta del sito, nel quale i pesci vivi, che nomina possono ritrovare miglior pascolo, dunque nei due luoghi, in cui sono nominate le Conchiglie, si è inteso della sostanza viva contenuta dentro del fuo guscio, che può ricevere nutrimento, e non già del nicchio, che contiene la detta sostanza. Ecco di più l'autorità presa da Cicerone lib. 2. de Divinatione = Ostreifque O comchyliis omnibus contingere, ut cum luna pariter crescant, pariterque decrescant. Questa autorità ci viene spiegata da Plinio nel Hist. Nat. lib. 2. cap. 41. Jam quidem lunari potestate, Oftrearum, Conchyliorumque, O' Concharum omnium corpora augeri , ac rursus mimi. Essendo osservazione costante, che nell' invecchiarsi la Luna tutti i corpi de' pesci contenuti dentro delle loro chiocciole che teflacei, e crostacci si dicono, divengono più tenui, e vani. Onde Aulo Gellio Noc. Atic. lib. 20. cap. 7. Luna nunc videlicet senescit: ea re oftrea quoque, sicuti quaedam alia, tenuis exsuctaque eft. Lo stesso insegna Eliano nella Storia degli Animali lib. ix. cap. 6. E Oppiano

Ε΄ Σνεα δ' ός επιόρινα, ταί Σ' εξεπό ζουτι Σαλάστη
Πάντα φάτις μένης μεν ἀεξομένης κατά πέκλον,
Σαητί περιπλίθειν, καί πλέιονα υπέμεν δεκον
Φεινονακ δ' εξαυτις, αφαυρετέροις μελέσστε
Γ εμφυλομ.

Le genti, che per pelle tengon guscio,
Che serpeggian pel mar, di tutte è sama,
Che crescendo la luna nel suo cerchio
S'empian di carne, ed abbian maggior casa;
E el allo neontro seemando la luna.
Si corrughino in più meschine membra.

Oppiano della Pesca lib. v. tradotto dal Salvini. Ma ritorniamo a Cicerone, che nell'orazione contra Lucio Calpurnio Pisone dice Exerusta mensa; non Conchylius, aut piscibus; sed multa carne subrancida, e s' intende di quelli, ai quali s' imbandivano tavole deli-

catiffi-

catissime; poiche dagli antichi si faceva più lusso coi pesci, e Conchiglie, che colle carni. Onde Petronio condanando l'avvidità degli antichi nel comprare i pesci s'esprime così.

Ingeniosa gula est: Siculo Scaras aequore mersus.

Ad mensam virus deducitur, inde Lucrinus Eruta listoribus vendunt Conchylia cocnis

Ut renovent per damna famem.

Orazio Epod. Ode. 2.

Non me Lucrina juverint Conchylia,

Magifue Rhombus, aut Scari,

Si quos Eois intenata fluctibus WHY

Idem Sat. lib. 2. Sat. 2. v. 74.

at fimul assis

Miscueris elixa, simul Conchylia aurdis:

word war a de la Nam cetera turba,

Nos inquam, coenamus aves, Conchylia, pisces.
Senec. Epitt. 89. Quantulum ex tet Conchyliis, tam longe advettis, per istum stomachum inexplebilem labitur? inscliese etiam, quod non intelligitis, vos majorem samem habere, quam ventrem. A tutto questo può anche aggiungersi Vitruvio, che nel lib. 7. cap. 13. dove insegna, come coi gusci delle Conchiglie si saccia l'ostro eccelentissimo fra tutti i colori artificiali = Id ausem excipitur ex Conchylio musino.

Filandro interpreta così questo testo Conchylium, ut interpreter, simpliciter dictum pro purpura pisce, e quo purpura inficitur, e dopo aver Vitruvio spiegata la disterenza dei colori, i quali procedono dai diversi luoghi, dove nascono Conchiglie, soggiugne, Ea Conchylia cum sunt lecta, serramentis circa semduntur, e quibus plagis purpura sanies, uti lacryma prosluens, excussa in mortariis terendo comparatur, & quod ex Concharum marinarum testis eximitur i ideo ossirum est vocitatum. Non igitur, spiega Filandro ab ostreis pricibus, quod exsistimavit Landinus vir alioqui doctus, sed aes es escatu, idest, testa: quod ex Conchyliis sive purpuris legatur tectis testa piscibus.

Da tutte le autorità sin qui riportate, e prese da ottimi autori della lingua Latina patentemente si vede, che le Conchiglie sono diverse dalle Conche, come il guscio o la chiocciola dalla carne, e che è una specie di ostrica da porre in tavola ai convitati. Qual disserenza poscia passi si nel genere, che nella specie, e nella loro figura esteriore tra le Conche, è le Conchiglie si legga Plinio Istor. Nat. lib. 9. cap. 33. De Pettimbur, Murice, O Concharum generibus.

Firmioris jam testae murices, O Concharum genera, in quibus magna ludentis naturae varietas, tot colorum differentiae, tot figurae, planis, O concavis, longis, lunatis, in orbem circumactis, dimidio

34.8

orbe caesis, in dorsum clatis; levibus, rugatis, denticularis, striatis, vertice mutricatim interto, margine in mucronem emisso, foris effuso; intus replicato, jam distinctione, virgulata, crimita, crispa, cuniculatim, peclinatim, imbricatim undata, cancellatim reticulata, in obtiquum, in rettum expansa, praedensata, perrecta, sinuata brevi nodo ligatis, toto latere connexis, ad plassum apertis, ad buccinam recurvois.

Ovidio nel festo libro de Fasti vine74. prese la Conca pel gu-

scio delle ostriche

Ostrea quae in Conchis tuta fuere fuit. Arift. Hiftor. Animalium liberv. cape 15. = tob de meredos rie phartne exel if roppulga meiloviedantulus, in memerin und deargura ra norrihia xai to authe offaxer. Longior digito lingua hace purpuris eft, qua pascitur : O' tum Conchylia, tum etiam fui generis testam perforare poteft. Cic.de: Natura Deorum lib. 11. n. 48. = Pinna vere (fic enim Graece dicitur) duabus grandibus patula Conchis icum parva Iquilla quasi societatem coit comparandi eibi. Itaque cum pisciculi pari vi in Concham hiantem innataverint, tum admonita a squilla Pinna morfu, comprimit Conchas. Sic dissimillimis bestiolis communiter cibus quiteritur . Dell' aftuzia di questo pesce Pinna ne parlano Ateneo nel libro 3, Plinio nell' Istoria Naturale lib. 9. cap. 42. Eliano nella Storia degli Animali lib. 3. cap. 29. E Plutarco Ancora de Solert. Animal. Sentiamo anche il comento di Nicolò Abramio su quelle parole di Cicerone pella Filippica seconda: Conchyliatis Cn. Pompeji peristromatis fervorum in collis leftor stratos videres . Catullus de Nuptiis " Pelei, & Thetidos lectum conchyliato peristromate stratum ita de-Figure interpreta con quilto tello Carebylous ar .: sidiralege

Aedibus in mediis, Indo quod dente politum

Tintla tegis vo[co conchylis purpura fuco.

Dicha autem conchylis, five conchylista vellis, quod purpurae, five municis fiut quaedam genera conchyliotum, id est PISCICULI CONCHA

VESTITI, de quibus Plimus lib. on cap 36. Purpurae florem illum singendis expetitum vestibus im mediis habent faucibus in Liquor is nimirum, est in candida vena, index preciosus ille bibivus migricantis vosas color fublucers in Vivas capere concendum, quia cum vita sua successifus quidem purpuris devasta concha auserum minores tapetis frangum, ita demum rovem cum excipientes Tyrii Oc.

Mirgilio noll. Ebeida lib. vet. vest. 171.

Ora da tante autorità conoscera dun personat inquora concha della differenza, che passa tra la Gonche de Conchiglie, e che non è vero ciò, che dice il Signor Simone, che Conchiglie, e che non è vero ciò, che dice il Signor Simone, che Concha Conchylia eadem res sunt, non essendo altro la Concha, che la casa, e il continente dell' Ostrica; scrivendo anche Columella lib. x. pag. 185. Edit. Aldin. 1533: in 4.

Nec folum teneras audent avodere frondes Implicitus Conchae limax, hirfutaque campe.

Sicchè da tutto il sin qui detto si può conchiudere, che il Signor Cosmopolita ha usata poca anzi pochissima samigliarità cogli autori, che da me si sono sin ora riferiti; perchè facilmente si sarebbe avveduto, che Concha, e Conchylia sono una la casa, e l'altra è l'abitatrice. Quid? (dicono i citati Gramatici Bolognesi) Nonne (Plancus elata voce respondet) O Conchas, O Hammonis Cornua invenit? Nonne observavit sedimentum quoddam marinum, quod quasi arena quaedam est, O ex minutissimis Conchis integris, O fractis constabat? Ma fra que frantumi non vi erano le Conchise vive, e le case piene di sostanza; ed è bene da maravigliarsi, che un Autore, che ha scritto un Trattato de Conchis minus notis non abbia saputo i termini prin-

cipali della materia, che intendeva di fpiegare.

Nella Lettera Apologetica a pag. xIII. si legge: Tamen Patria tua gloriofa semper humi jacentem despexit, O' sivit per tot annos inser Allobrogas vagantem. Il Signor Simone intende di parlare del Signor Girolamo del Buono Professore di Rettorica nelle Regie Scuole di Torino. Ne' mici libri io trovo, che gli abitatori, o popoli, che anticamente erano ne' contorni di Torino si chiamavano Taurini, e la loro Capitale Augusta Taurinorum, e non Allobroges, de' quali la Capitale era Colonia Allobrogum cioè Genevra. Non voglio fare questo torto al Signor Cosmopolita, che per porre il Signor del Bono fra Genevrini abbia voluto a bello studio stampare uno sproposito sì madornale; ma lo voglio piuttosto scusare per un errore d'ignoranza nel Latino, e nella Geografia antica. Ma chi volesse notare tutti gli errori ad uno ad uno egli sarebbe un perdere l' olio e l' opera. Nelle Animadversioni pag. 35. e nel Comentario pag. 370. = At facultatem hanc ROMA perendam effe .... edoctus fuit Vicarius ille veniam hanc ROMA non effe petendam .

Pag. 39. (273.) Qui ut cos sedaret jusit, UT Pisauri, & Ra-

vennae Legati rem cognoscerent.

Pag. 41. (376.) Post Celsi discessum ab Urbe Arimino, Mense Majo Plancus una cum discipulis suis observationes maritimas INCHOA-RE COEPIT, quas quinquenii spatio consecit.

Pag. 51. (300.) Quibus inter cetera subobscure anachronismus, & illiberalitas Oliverii Pisaurensis in amicum DEFUNCTUM notatur. Pag. 54. (392.) Quis patriam denique universam vel editis libris,

vel edendis, vel STUDIOSIS AEDIFICIIS.

Pag. 57. (394.) Ipseque Nerius humanissime Plancum excepit, & facpe Faesulano OTIO SUO liberaliter invitavit.

Pag. 59. (394.) Aliqui corum ausi sunt Planco ipsi aperse IN.

SULT ARE.

Pag. 61. (395.) Is adolescens Planeum ipsum Senas sequetus est, ut in iis rebus. ET IN MULTIPLICI DOCTRINA planins, uberiusque INFORMARETUR.

Pag.

Pag. 62. (396.) In Planci aedibus EXQUISITIOREM PHI-LOSOPHIAM, GEOMETRIAM, LINGUAM GRAECAM una

cum reliquis bonis artibus DOCERI.

Pag. 63. (397.) Pagliajus ipse, O' reliqui fere omnes Senenses Medici, quum viderent malis artibus nihil profecisse, & Plancum auditores habere nobilissimos, O ipse publice, licet semper suppressis nominibus, cotum malas artes, O inscitiam traduceret, quod veram Anatomen contemnerent rem Medicis apprime necessariam, O rei Medicae studiosos adoloscenteis ab ipso Planco jurgiis & minis ipsis averterent; & quod caput est, quum ipsi pravissima medendi ratione instructi sino, aegros brevi conficerent omneis, tum purgationibus immodicis, tum fanguinis detractione in universis morbis, tum pravo vesicantium usu, ut reipse tune faciebant in Senensi Scalae Nosocomio nobili, ubi tune populari quodam intermittentium febrium morbo ingruenti, acgros omnes ad Oreum brevi pravis illis remediis mittebant. = Questo lunghissimo periodo è privo di un senso persetto, ed è una di quelle tirate sceniche, che era solito di fare, quando aveva la testa riscaldata, e che poi non intendendosi egli stesso, molto meno era inteso dagli Ascoltatori.

Nell' Epistola Apologetica stampata in Rimini sotto gli occhi dell'

Autore.

Pag. 3. Paullo tamen antea rumor de iis AD NOS afflaverat.

Pag. 5. Sed Libellus tuus integer effet exscribendus si CONTU-MELIAE OMNES, quae perpetuo in Planeum jacis congerere vellem. Pag. 8. Ragusinus alter egregius adolescens tunc, O vir eximius

nunc, qui Vindobonae MEDICINAM FACIT.

Pag. 10. Austoritates Epistolarum familiarium, & ad Atticum ipfiusmet Ciceronis adducebas, quibus, ut Plancus TIBI amice AD-MONUIT manisesta tua apparebat contradictio. O inscitia.

Pag. 11. Veniamus modo ad ERRORES, seu ut melius dicam

ad mendacia facti, QUAE in Animadversionibus tuis habes.

Pag. 12. Tot itinera per triginta O amplius annos per UNIVER-SAM Italiam suscipere?

Pag 13. Tamen Patria tua gloriosa semper humi jacentem despexit, O fivit per tot annos inter ALLOBROGAS vagantem, ut O modo sinit inter Gallos Senonas male consistentem.

Pag. 16. Quoniam nemo sanus AD TE animum advertebat.

Pag. 17. Pythagoras nunquam VENIT in Perforum regionem.

Pag. 18. Audite eum ALLOBROGES Gallique Senones. Pag. 20. Id enim facere est aliquo modo invare...

Pag. 27. Quos NEGAT Ruischius, Heisterus, & Morgagnus Anotomici follertiffimi.

Pag. 28. Curaverit, ut haec Pestis a Ditione ARIMINENSIS

depelleretur, quam ab Oriente invadere coeperat.

Pag. 32. Nonne Sectores publici cadaverum Bononiae FUERUNT, VIR fummi Guglielminus, & Valfalva, quos aemulari potius Budet Plancus .

Pag. 33. Quod ego asserui Trevoltianos illos COMPILATORES non esse Italici nominis satis amicos.

Pag. 35. Quod ipse in sedimento maris diligenter conquisierit CON-

CHYLIA:

Pag. 38. Sed INHOSPITALE ei vifum sit OPPIDUM illud. propterca quod in acclivi positum sit.

Pag. 43. Quid opus erat hoc toties carpere, O' me tantopere pro-

pterea deridere, O' tot VERBAS congerere?

Pag. 45. TESSERAE onim ANTIQUARIORUM non funt mi Bolboni, LAPIDAE, sed ex OSSE.

Pag. 46. Quum Lamius Plancum SUSPEXERIT semper (prae-

fiscine.) Pag. 46. Carpis Plancum, quod dixerit FOEMINAM SUI AMICAM.

Pag. 47. Quod VESTALIS dixerit loco Monialis.

Pag. 48. Hactenus sunt, mi Bolboni, quae pro Ptanco ad te RE. PONERE mihi placuit.

Pag. 48. Ita responsionem hanc codem ipso tempore, & paullo minori concinnavi, O' ad te mitto, in qua si quid exciderit, minus bene latine dictum VE-NIAM DABIT acquus lector, QUAM fanetu a nullo IMPETRABIS.

Egli è poi una delizia il vedere, e leggere le sue Opere tutte seminate di arcaitmi, e piene ceppe d' una faragine di lettere Majuscole, che tal volta cagionano mutazione di fentimento come nel catalogo de' Lincei num. vii. pag. xxxi. O in Tabula Aerea vanis figuris nitidissimis quidem exprimit. Le buone stampe per issuggire simili errori hanno Ærea, ovvero AErea altrimenti ne viene il sentimento di Tavola Aerea, e non di metallo, e valendosi delle lettere minuscole stampano aerea, e colla dieresi aerea significando la prima una Tavola fatta di bronzo, e la seconda una cosa fatta di aria Aerea, e con una abbondanza tale di fuperlativi, che chiaramente fanno conoscere l' amor proprio, e l' intenzione, che ha avuto d' ingrandire le cose dette, e fatte da lui in quella guifa, che fa il Microscopio di quelle cose, che non si veggono, coll' avvilire, e disprezzare tutte quelle degli altri. Qui se solum sapere, eeteros volitare veluti umbras existimat. Nel Comentario della vita vi è un altro periodo, che costa di 180. lettere, e ne' superlativi compresi in esso periodo ne sono impiegate 75., che sono poco meno della metà. Vi è tante volte quel usus familiariter, familiarissime usus est, che giugne sino ad infastidire chi legge. Non è già questo un errore in latinità; ma bensì un errore di mente, non ressendo mai credibile, ch' egli abbia avuta quell' intrinseca amicizia, e familiarità eguale con tutti quelli, che nomina, essendovene di quelli, che appena faranno stati veduti da lui una fol volta, e per questo i Gramatici Bolognesi a pag. 16. e 17. ne raccolsero due pagine dal folo Comentario della sua Vita.

Ma chi volesse fare Annotazioni Critiche, e correggere tutti gli sbagli

sbagli presi dal Signor Simone Cosmopolita, e mostrare tutte le parole viziose, sospette, dististe, e dubbie, che frequentemente s' incontrano nella lettura delle sue opere Latine, ed anche dove si è mischiato scarsamente col Greco, le diverse costruzioni, e frasi nate da una sua singulare, e ricercata eleganza, o di barbarismi, e idiotismi della lingua Latina, certe locuzioni condannate, e forestiere, che ha introdotte nella sua sintassi, chi volesse dico accingersi a tanta impresa vi bifognerebbe un uomo ozioso a tal segno, che non sapesse per mesi, e mesi, dove impiegare il sino tempo, e un libro vi bisognerebbe quanto è un Calepino, o quanto è un Comentario del Budeo sopra la lingua Greca, se volesse accennare ad uno ad uno, e mettere in veduta i falli nell' una, e nell' altra Lingua, e render ragione degli errori, e poi portarne le correzioni.

Prima ancora di por fine a questa Lettera registrerò un altro saggio di sassa erudizione, dando sempre pruove il Sig. Simone di non sapere la storia della sua professione alla col. 391. delle Novelle si legge Il Colonna nella sua Pistola Apologetica contro Vangelista

Quarramio FERRARESE attesta, che aveva 25. anni ec.

Gli Eruditi Ferraresi non conoscono questo autore. Il Van der Linden de Script. Medic. ci sa sapere, che Evangelista Quatramio era de Agabio, e di lui si hanno: Trastitus brevis de Praeservatione, O' Curatione Pestis Romae olim ante xxx. annos editus; jam vero ex Italico Latinus opera Andr. Hilsebrandi. M. Lipsiae apud Eliam Rehefeldium 1618. in 8.

Tractatus de Theriaca, O' Mithridatio Ferrariae 1597. in 4. Questo piccolo saggio però servirà solo per sar conoscere al Mondo Letterato in qual credito si debbano avere quelle opere, che un giorno poi o l'altro serviranno per vestire le acciughe, quando prima non capitassero, dove Cratete Mallote si ruppe la coscia, e dove si vorebbe dedotta l'origine di quella Gramatica Cloacina tanto dallo

Scioppio vilipefa, e beffata.

Optat ephippia bos picer: optat arare caballus. Quam scie uterque, libens, censebo, exerceat artem. Orat. lib. 1. Epist. 14. v. 44.

L'edds vic, ne exages éldéin vézvnv.

Quam quisque didicit cam ariem exerceat.

Aristoph, in Vespis.

## P. S.

## MODENA li 8. dell' Anno 1747.



EL tempo, che so scorrendo gli ultimi sogli di queste mic Lettere a Voi dirette Sig. Simone garbatissimo, e che troverete sebben più tarde, anche un po' più disule; mi comunica di commessione dell' Autore l'intimo mio amico Sig. Vandelli = La Dissertazione de Vescicatori di Gio: Bianchi Medico Primario di Rimino, recitata nel mese di Giugno 1746. uell' Accademia del Lincei da Lui restituita, stampata in Venezia dal

Pasquali in 8. di pag. 46. compreso il frontispizio, e di pag. 47. compresavi la correzione degli errori di stampa, che poi certamente non gli abbraccia tutti, giacche oltre tant' altri alla pag. 41. v'è un Inghilese tanto satto.

Con questa Poscritta dunque accordatemi, ch' io vi ringrazi sopra l' opera comunicarami, lasciando così correre fra noi due sconosciuti una convenienza, che ho trovato impossibile da praticarsi col Sig. Bianchi dal mio onorato Sig. Vandelli: mentre questi certamente non merita, che cotesto vostro Sig. Bianchi gli scriva Lettere ne'termini, che fa, e per gli quali non dovrà mai rispondere alle medesime. finche potrò io configliarlo. Accordatemi pur anche, che vi dica di non volere io ful propolito della mentovata Disfertazione prendere in mano lo scudiscio censorio; sì, perchè potrei incorrere nella taccia del supre crepidam sucor, come disse Plinio lib. 35. 10. , e poi anche, perche non mi truovo io in positura di vestire l'abito di Censore di tutte l'opere del Sig. Bianchi, come vorrebbe egli pure affibiarmela, descrivendomi per tale al mio Sig. Vandelli con espressioni alquanto avvanzate, e forse troppo animose. Ora a parlarvi colla mia naturale schietezza, per censurare le non poche cose del vostro Confidente richiedesi molto orio, non già per istudiare fondamenti di Critica; ma perchè moltisfinic nelle opere di lui fono le propofizioni censurabili; la maggior parte di effe pronunziate con inudita franchezza da uno, che credesi ormai di tenere il primo feggio della Letteratura universale. Voi ben fapete, che un feggio così fatto non si crede al mondo da chi ha buon senno, e che può paragonarsi alla Panacea universale, di cui farebbe bella, il sentirsi dire averne cognizione il vostro Sig. Bianchi.

Nella nostra considenza poi compasiamo di grazia l'Autore della Dissertazione, il quale dopo avver dubitato a torto ne' tempi addietro, come Voi già sapete, d'aver voluto il Sig. Vandelli renderlo odioso ad Ordino insigni, e ad intiere Nazioni, va egli stesso di sangue freddo ad inimicatsi tutta quanta la Scuola Medica de' vasti Regni delle Spagne, a screditare, ed ingiuriare la Medicina di Siena, a vilipendere quella della Marsa, e dell' Umbria, ed, a barbottare

di quella d' una Provincia dello Stato Pontificio ( chi sa che non s' intenda della rispettabile. Madre degli Studi) perchè colà vi si dispensa pel morso del Can rabbioso la polve composta di Canterelle. Dimentica sorse l' Autore della Disperazione di non aver egli avuto a suoi giorni Epoca più gloriosa, di quella datagli dalt' Accademia di Siena? Se la vuole egli sorse prendere con qualche Speziale, o Spedaliere di Bologna? O sigurasi sorse, per essensi de stesso per esta per esta de se della di suoi principe di novelli Lincei in Rimino, ove certamente tutti i Saggi Riminesi non gli applaudiscono, di non esser egli tuttavia nello Stato Ecclesiatico, alcune delle di cui Provincie accusa cotanto malamente assistite dai Medici? E dove è la prudenza nel Sie, Biamobi, Virtù coranto necessaria in un Medico?

In questa sua Differtazione sembra aver egli fissato la massima di non conoscere una tanta Virtù, che pure è Filosofica. Sopra di un tal affurdo, e sopra di un così eccedente e falso principio, non è poi maraviglia se arditamente il voltro Sig. Bianchi tenti di spogliare la nostra Italia del bel titolo accordatole, per di lui confessione a pag. in, dall' Inglese Medito Freind sul proposito de' Vescicatori di felice Madre di grandi Uomini, titolo, che i Signori Oltramontani non fogliono profondere così facilmente a nostro favore. Ma pazienza pur anche, se la sola prudenza mancasse. L'. Autore della Differtazione vuole egli in oltre passar sopra troppo liberamente alla Cristiana Morale, alla sana Fisica, ed alla Loica. Aibitra egli a suo talento sopra la Cronologia, e sull' Epoca delle invenzioni, e finalmente per secondare il suo prurito di scrivere, non la perdona a se stesso, non perdonandola nè alla Chimica, nè alla Medicina, che vanta di professare magistralmente, sacendo conoscere ne' fuoi giudizi, che tanto nell' una, quanto nell' altra è istruito assai, ma assai debolmente. In pruova di tutto ciò, che ho fin qui detto piacciavi di considerare ancora disappassionatamente le seguenti proposizioni cavate fedelmente dalla Differtazione medefima, e sopra le quali mi comprometto, che faranno fatte un di le opportune meditazioni, da que' Valentuomini, che sono del mestiere, o da chi è stato sul vivo così malamente toccato, e punto dalla Differtazione de Vescicatori di Gio: Bianchi Medico primario di Rimino, e Restitutore dell' Accademia de Lincei.

Pag IV. ev. Fin da che io mi trouvou in Toscana ec. ... Veggendo l'uso straordinario, che de Veseicatori, generalmente da Medici Seness, e da altri Medici di quello Stato di Sena si sena si soverua, se nuova maniera di medicare non s' introduceva, la diligenza del presente Governo di quello Stato, con l'aver chiamati sin dall'ustime Provincie della Germania de nuovi Abiratori; i quali tutti, cometi vecchi, in poca d'ora si sono veduti a perire. PSU PER LA CATTIVA MANIERA TENUTA NEL CURARLI NELLE LORO MALATIE, che per la malignità dell'aria, o per la gravezza de mali, che regnino in quella Provincia.

Gratitudine di nuova moda, introdotta dal Sig. Bianchi per ringraziare l'Università di Siena, che l'onorò d'una Cattedra, annoverandolo fra quegl'insigni Protessori, de'quali parla in sì fatta guisa.

Pag. XLI. Se i nostri Medici Italiani non avessero inventati che i Vescicatori; certamente che più biasimo che tode a noi ne verrebbe.

Buon per gli Medici Italiani, mentre fin ad ora niuno si sotto-

scrive alle sentenze del Signor Bianchi.

E pure all' Umbria, ed alla Marca presiedon Personaggi Vene-

rabili per dignità, e dottrina. Oh che grande animofità!

Pag. x.l.v. E ritornando ora a questi ustimi Fautori de Vescicatori, folamente loro per conclusione diremo; che ad ossi, come a puri EMPI-RIGI IRRAZIONALI, non faciamo alcuna risposta; ma folamente ecc. "Sperasi però, che un di il Signor Biamehi suppia, che anche de Medici Razionali sono sautori de Vescicatori, cue convengono.

Pag. XVI. Commenced egli (Giovanni Freind Medico Inglefe, e per altro nomo dottifimo) aveva fatta la fun pratica medica tra la truppe in Ispagna, dove l'ARTE MEDICA, E LA BUONA FILO-SOFIA non sono certo, como ognim sa, in sutto i loto buon lume. ec.

Guai al Signor Bianchi le il dotto P. Feijoo degnafi di legge-

re la di lui Differtazione del Vescicatori de della contra de 2.

Pag. xxxvi. Che i Vescientory si ponno psuttosso chiamare un rimedio DIABOLICO, che umano. El leco di mana. Questo è un epitettar da fanatico, un esta de la

Pag. xxv41; Il Fermento, e l' Aceto ..... al più al più debiliteranno alquanto; contro il volere del Medico CREIDELE, e IGNO-RANTE, la virtù dell' Empiastro Vescicatorio.

Sapiente, e pietoso è quel Medico, che per qualunque via giugue colla sua arte a sanare. Il Fermento poi ce l' Aceto, come vedrassi, sono il vero correttivo dell'acet de' Vescicatori. L' Page xxx. In quanto poi alla virità ainativa, che s' astribuisce da alcuni Uomini VOLGARI a Vescicatori, questa è molto ec.

Poveri Newtoniani, e dove siete? Voi Uomini volgari?

Pag. XLII. Io poi non mi stard qui in fine a suler riprovare l'opinione d'alcuni MEDICI VOLC ARI PRATICI interno de Vescicatorj.

E qui si torrià a dire; che il Sig. Bianchi non tarderà molto ad intendere, che anche ottimi Medici Razionali sono sautori de Vescicatorj.

Pag. XLII. Escole Sustonia, SEMPLICE MEDICO PRATICO DELLA SCUOLA VECCHIA, se non autore che di Rimedi mal accornati insieme cc.

Dagli Elogi di Monfignor Tomasini Vescovo di Emonia, o sia

220 di Città Nuova nell' Istria, su i quali stese compendiosamente la Vita del Sassonia posta avanti alle Opere in soglio di quel dotto. Medico, e ristampate almeno per otto volte, ricavo, che il Sassonia su stimato degno di coprire per più anni, e in più volte una Cattedra dello Studio celebrarissimo di Padova, e che in oltre su provato necessario in Germania per la salute di Massimigliano II. Imperatore, ove ebbe il titolo di Cavaliere, e poscia quello di Conte Palatino da Rodolfo II. Non so ilo dunque comprendere, come dopo tanti scritti del Sassonia enunziati da Giovanni Antonida Van der Linden, De Scriptis Medicis sib. 1. pag. 405. e 406. se la debba seco prendere, e con disprezzo del medessimo, il Sig. Bianabi, sololamente perchè cotesso Medica sostenne il partito del Vescatori.

Pag. xvIII. Ed io ho conofeiuto un Solduto Tedesco, che le commendava per un Filtro, cioè per una bevanda amatoria, preten-

dendo, che date a bere in vin rosso ad una Donna ec.

Santa Morale Cristiana: A tuo riguardo si tronca la proposizione stesa pur troppo in volgare nella Differiazione da chi dovrebbe venerarti.!

Pag. xt. E i malati TUTTI 4 come una cosa crudela, onnina-

mente abborrendogli; e. MALEDICENDOGLI.

Tutti i malati Cristiani; che sanno il creavie Dominus Medicinam non maledicono, ma benedicono i Vescicatori, quando sono il mezzo della salute del corpo loro, conoscendo io non pochi per dottrina, e per morale più conspicui del Sig. Bianchi, che li benedicono.

Pag. xxvii. Queste Canterelle adunque, Graziosi Uditori, composte di Sali Ostici, MALAMENTE DALLA NATURA STES-

SA ACCOZZATI INSIEME, per cui ec.

Per Natura intendasi mo l'Autore venerabilissimo delle cose tutte, che è Iddio, o per Natura intendansi de cose stesse create; o pur anche quelle maravigliosi Leggi del Movimento prescritte però sempre ab initio dalla Sapienza Divina, sempre sarà otrore la Proposizione de' SALI OSTICI MALAMENTE ACCOZZATI INSIEME DALLA NATURA, specialmente a chi sa il Testo della Genesi cap. 1. v. 31. Viditque Deus tuncia quae secerat e C crant VALDE BONA.

Pag. xvi. E Adolfo Occone, celebre Medico, e Antiquario, che. FIORI VERSO L'ANNO 1560, veggendo il grand ufo, che fi fa-

ceva di questi Empiastri con Canterelle ec.

Pag. XVII. L' Epoca di questo rimedio Vescicatorio tra gli anni 1575., e 1590, si può stabilire, cioè per l'occasione de mali Pesti-

lenziali di Vinegia, e per quella di Pefaro.

Quando il Signor Bianchi non concigli adequatamente colla fua Epoca del 1575. e 1590. anche la notizia, che egli dà di Occone, il quale vide il grand' ufo, che facevafi di questi Empiassi; son Canterelle, e lo dovette certamente vedere Occone, non quando nacque, nè quando mort, ma quando sort, cioè, come dice il Sig. Biandi vesso l'anno 1560, temo, che gli Emoli di lui in vece di chiamarso

il grande Polissore della sua Patria, col linguaggio del Sig. Lami, lo scherniranno col nome del detto Medico Occore, il quale per altro su un uomo dottissimo, e segnatamente suori della sua Professione.

Pag. vi. Ipocrate, e Galieno, che si ponno dire i Padri della Greca Medicina, d'essi non hanno mai parlato; e gli Arabi slessi loro seguaci, che da alcuni si pretendono autori d'un tal medica-

mento, non ne parlano MAI.

L'a ragione però, e l' ordine delle cose vuole, che siccome l' Arte, e i Merodi di medicare, non meno che gli stessi Medicamenti sinco trapassati dai primi Inventori ai loro discendenti, così ancora è naturale, che aleuni de' figliuoli di si grandi Upmini ne saccisiero uso opportuno, anzichè ne parlassero espressamente, come m' accin-

go a mostrarlo nella seguente Annotazione.

Pag. vi. e vii. Ĝli antichi Greci Medici, i Latini, e gli Arabi, con i Greci de' Secoli bassi, non ebbero che gli Empiastri Drepaci, i Sinapismi, e i Fenimmi, con i quali si servivano, o per isvellere i Peli della Cutc., o per sar divenir rossa la Pelle, o per viscaldare le Carni; MA NE' MALATI NON PRODUCEVANO MAI-VE-SICHE ALCUNE, o Ulceri cuitance, come sanno i mostri comuni Vescicator; .... Così in alcuni delovi Articolari, e in altri mali esterni lunghi, E NON MAI IN FEBBRI ACUTE, E MALIGNE.

Signorsì, Signorsì, che anche alcuni figliuoli de' Padri della Medicina, cioè alcuni de' Medici Greci antichi, con i Greci de' Secoli bassi, ebbero Empiastri, che producevano vesiche. Chinesi certamente non furono gli Archigeni, gli Aretei, gli Aezii, e gli Alefsandri, oltre i molti altri, che potrei nominare. Per iscoprire la sopra espressa verità bastava solo, che il Sig. Bianchi avesse scorso le Storie più celebri della Medicina compilate con tanto fludio dal Clere, e dal Freind, Francese l' uno, Inglese l'altro, ed ambedue uomini chiarissimi. Pur troppo per lui, come fra poco scopriremo, sembra che la Storia dell'Inglese amorevole della nostra Italia sia stata letta dal Sig. Bianchi, ma fallo Iddio, se è stato col solo fine di erudire se medefimo, e gli altri , o piuttosto con animo di copiare di peso quelle notizie, e farsene bello . Si Signore che Monsieur Clerc sostiene nell'. Histor. de la Medic. pag. 513. che la Setta de' Metodici, e de' Pneumatici: Medici Greci certamente praticava gli Empiastri, che facevano alzare le Vesiche, e ne' quali, che è mo la più bella, entravan delle Canterelle. Eccovi intanto la di lui Testimonianza sul proposito del modo di medicare di Areteo, di quell' Areteo, che se non precedette, su per lo meno contemporaneo del gran Padre Galieno", e che fiori probabilmente nel primo Secolo di Cristo.

"La maniere dont notre Auseur se servoit des Cantharides ne , doit pas être oublide. Les Methodiques, et même la plupart des an-, ciens Medecins employoient les médicaments qu'ils appeloient metajunctitiques, pour tirer du centre à la circonference. L'on a vu 222

y. ci-dessus qu' ils prenoient, pour ce la de la mostrarde, ou la plany, ci-dessus qu' ils prenoient, pour ce la de la mostrarde, ou la plany, de plus les Cantharides, pour attirer plus puissamment, et pour
y, faire venir sur la peau des vesses qui se remplissent d' une eau
y, acre et chaude, qui se vuide ensuite au soulagement des malades.
y. Cette sorte de remede s' appelle aujourd' hui un Vesseatoire.

Ma cosa dirà mai il Sig. Bianchi al vedersi presentar la Ricetta d' un vero verissimo Vescicatorio usato sino dal celebre Medico Greco Archigene, di cui sa menzione Suida nel suo Lessico. Α'εχιγείνει ειλίππε : απαμεύς συρίας ι'απρός μαθητής αγαθίνει, επί τραϊανεί ιατρεύσας εν βώμη. βιούς επι ξγ'. καί συγγρα μας πολιά ιατρικά τε καί φυτικά. h.e.

Archigenes Philippi (filius) Apamensis ex Syria, Medicus, Agathini discipulus, qui ROMAE sub Trajano medicinam exercuit. Vixit an-

nos LXIII. multaque medica, O physica scripsit.

Di Archigene si dee intendere ancora Giuvenale nella Sat. v1. v.236.

Advocat Archigenen.

A questo luogo nota l'antico Scoliaste, che Archigene era reputato Medicum magnum illius temporis. Così nella Satira x111. v. 98.

Ne dubitet Ladas, si non eget Antycira, nec

Archigene.

E nella Satira xIV. v. 252.

Ocyus Archigenen, quaere, atque eme quod Mithridates

Composuit .

Archigene su ancora assa più antico di Galeno, poichè da lui srequentissimamente vengono citate le opere sue, quantunque non sia egli molto lodatore di quelli, che non sono del suo partito, e particolarmente ne' Libri de Loeis assection. Archigene, dic' egli, ha imparato con tanta applicazione, e così bene tutto ciò, che appli all' Arte della Medicina, lo che ha reso giussamente degni di lode tutti gli Scritti, ch' egli ha lasciato, e che sono in gran numero ec.

Questa Ricetta dunque è sedelmente riportata da Aczio Amideno, il quale senza fallo sece diversi estratti dalle Opere dello stesso Archiene, prima che terminasse il quinto Secolo di Cristo, o al più al più sul principio del sesso, e questi estratti ora fanno vedere, che Archiene possedeva assai bene la pratica Medica. Ecco la Ricetta.

Περί δρωπαίκων καί πιττώσεως , Αρχιγείνες . ρπ Ο΄ δρώπαζ , καί πίττωσις υπό τινων καλδιται , καί είτ .

Α΄λλος δεώταξ κάλλιςος δύκιμος
Πίστης , κηρδυ , κολοφωνίας , άνα λι. ά. νίτρε , ρε.ς . άσφάλτε γο. γ. δίτου αίτυρου γο. ά κατέρους . ευορεβίου . άδάκης, άνα γο. α ΚΑΝ-ΘΑΡΙ΄ΔΩΝ , ζ. δ. χυπρένε ελάιου , γο. δ. χρώ.

De Dropacibus, & Picatione, Archiginis - 180. Dropax, ac Picatio a quibusdam vocatur & c.

Alius

Alius Dropax optimus probatus.

Noti bene per l'amor del Cielo il Sig. Bianchi quell'optimus probatus. B. Picir, Caerae, Colophoniae, singulorum lib. 1. Nitri sexcurcem, Bituminis quadrantem, sulphuris vivi sesquiuntiam, Piperis, EUPHORBII, Andraces, singulorum unciam 1. CANTHARIDUM drach, iiij. Cyprini Olei trientem. Utere. Airiou Audiviou 816 Nier tragrov. Cart. 66. Venetiis in aedibus haeredum Aldi Manutii, O Andreae Asiliani Mense Sept. Maxxiiii. e secondo la versione Actit Tetrabibl. 1. Serm. 3. cap. 180. pag. 191. Ediz. di Leone del 1549. in sol.

Il dotto poi, e per noi amorévole Inglese Giovanni Freind Hist. Med. pag. 28. all' anno di Cristo 560., parlando del metodo di medicare di Alessandro Greco si spiega, a dir vero, molto svantagiosamente per il vostro Signor Bianchi in quessi termini. Medicamenta Idem (cioè Alessandro) Vescicantia, in Lethargo Scillam; in Epilepsia Lepidium adhibet; alia quoque multa, praescriim in Podagra, uti Allium, Duphorbium, Sinapim, inter quae sunt CANTHARIDES: Hasque MAGNA SERI COPIA PROFIUENTE

Subitam levationem afferre tradit.

Venendo poi ai Secoli più bassi, e a noi più vicini, e se io sossi Medico di Prosessione, mi comprometto, che troverei presso molifismi Autori pratici i Simpjimi, i Dropaci, ed i Fenimmi coll'intento non meno, che coll'incenzione di alzare Vesciche. Fra i libri però d' uno de' Medici Fratelli del Signor Vandelli trovo un' Opera Medica stampata in carattere semigottico Lugduni in edibus Jacobi Myt sumptu bonesti viri Bartholomei Trot anno a Virginis partu meccecxviit. die xxviit. Julii in 4. in cui al soglio cet. capitolo ottavo De cura sebris Peslistenialis per instrumentum Cirugie leggo quanto siegue: Orquidam ponunt emplastrum attractivum quod sie str. Fatelo un po'bene osservata al vostro Sig. Bianchi, poiché ella è cos, che importa anche per l' Annotazione seguente. B. Medulle sermenti unc. iij. Pulveris seminis Simapis, Orteuce ana unc. S. Vitrioli unc. ij. Cantavides numero decem, consiciantur cum frumento, Orquidam conficiunt cum melle: nam hoe sortier attrabit, O in tribus boris ULCERAT.

Certamente anche questo Empiastro attrattivo era un vero verissimo Vescicatorio, e più certamente l'anno 1518. in cui su stampato il Nusquam antea impressum Collectorium totius sere Medicine: Bertruccii Bononiensit, a cui su aggiunta Prastica perutilis de novo in lucem prodita de noticia, & curatione universarum Febrium & c. D'onde ho io trascritto la predetta Ricetta, che può ragionevolmente dirsi compossa, e scritta, prima che sosse su prima dell'1518., che precede non poco il 1575. ed il 1590., che sono i termini dell'Epoca Planchiana; la quale diviene anche più fassa, se si rissette, che il sopraccitato libro di Niccolò Bertrucci su anche stampato dieci anni prima in Lione, cioè nel 1509. Apud Joannem Albertum, come si ricava dalla Biblioteca Bodlejana, dal Van der P4

Linden. De Script. Med., dagli Annali Tipografici di Michele Meraire, e dalla notizia degli Scrittori Bolognefi del P. Orlandi. Ma nasce anche uno svantaggio maggiore di tempo contra la detta Epoca da quelle parole della lettera dedicatoria di Niccolò de Landa Medico di Roven a Michele Capella altro Medico celebre, ove parlasi dell'età in cui viveva Bertruccio. Paucis vero ante nos Seculis inter ceteros Medicos excelluis Vir clarissimus & medendi scientia celebratissimus Berruccius Bononiens, qui ca tempessate tamquam Asclepius colebatur. E di qui andando indictro per due Secoli almeno si vede il divario grande, che ne risulta. Il citato Van der Linden a pag. 830., over riserisce le opere N. Bertrucci dice, che vixis sub Conrado IV. Imperatore A.C. 1250. Wolf. Justus in Chronol. Medicorum. E certamente bisogna dire, che Bertruccio sorisce prima del 1300. se su Maestro del samoso Guido da Cavaliaco, che secondo il Freind l.c. Artem Chirurgicam redegit ad Systema Anno Mecci.xtii. jam valde provestus aetate. Ora va e sidati.

Nella Peste, e conseguentemente nelle Febbri Pestilenziali era praticato il Vescicatorio attrattivo segnato nel Coliettorio del Bolognese Bertruccio. Ora se la Peste sia un male acuto, o no lo determinino un poco i dotti Medici, io lo credo acutissimo come a me l'insegna il celebre Mercuriale Foslivese, Eterim Pestir, non est dubium, quin se temorbus acutus, immo acutissimus. 

Lest. de Pestilentia habitae Patavii ciosolatziviti. Mense Januarii. Così pure prego i Signori Medici a spiegarsi intorno di ciò, e dire se il Signori Bianchi porta sostenere la sua Proposizione del niun uso satto dagli antichi de Vescicatori ne mali acuti, dopo che Aczio più moderatamente, e da

quell' uomo, ch' egli era lasciò scritto nel suogo citato.

Το απονάπυες κατάπλασμα στιαπισμόν καλέιν πάντες διώθατιν. δραςικάπατον δε δεί Βοήθημα. άλλ' επί μέν των οξέων, ου πάνε τε ευδοκιμει « πλιν επ' ολίγον.

De Sinapismo Archigenis CLXXXI.

Cataplasma ex Sinapi, Sinapismum vocare omnes solent: est autem essicacissimum auxilium. Verum in acutis morbis non valde probatur;

PAUČIS EXCEPTIS.

Pag. XXXVII. Quafi la stessa evea conchiusa, dopo molte ragioni contro de Vescicatori, Giambatissa Elmonzio, QUEGLI CHE PRIMA DI CHIUNQUE l'arabesca Filosofia, e Medicina assassa, e che de Medici Chimici si se capo, conchiudendo, che i Vescicatori sono sempre nocivi, e che dallo Spirito iniguo di MOLOCH suvono inventati.

Signor no, che la non è così, direbbe quì se vivesse al vostro Signor Bianchi il celebre Boerhaave, e per lui gliclo dirà il dotto suo Comentatore Alberto Haller Boerhaave Praelec. Accad. cum not. Haller Tom. 1. p. m. 25. e 26. Sentite di grazia come parlò il primo, e in che modo s'esprime il secondo = Jamque purior Arabibus visus est Galenus, Galeno purior Hippocrates: Cujus in scriptis, O' in pro-

pria

pria experientia arma invenerunt Fernellus, & Duretus, quibus Ara-

bum fervitutem profliparent.

Ai giorni del Fernellio ( nato nel 1506., e morto del 1558. in età di 52. anni), e del Dureto (nato nel 1527., e morto nel 1586. in età di 59.anni) non istava neppur per nascere il Granatiere Elmonzio Brussellefe, che folo venne al mondo nel 1577, e morì li 30. Dicembre del 1644. di cui parlandone il Boerhaave stesso Elem. Chem. 1. pag. 24. spiega, ed esprime il talento, e l'abilità sua in questi termini Acris O contentiosi ingenii homo arcaniorum laborum Chemiae non ignarus, sed mediocris omnino Medicus. E così colla folita sua sincerità, e dottrina dà il suo a chi spetta l' erudito Boerhaave; onde dopo aver detto, che il Paracelso Svizzero di Nazione, detesto le inutili opinioni degli Arabi, e fattolo perciò autore di una nuova Setta, passa quindi a dare ad Almonzio il suo merito: Itaque dum in GALLIA Hippocratici ARABES evertunt, in Germania, aliis armis, iidem ARABES expugnantur. Sed magis adhuc perspique vulnera scholarum, O HY-POTHESIUM GALENICARUM vuinas detexit Seculo xvii. incunte Joannes Baptista Helmontius. Il dotto Haller glosa di poi le proposizioni del suo rinomato maestro in questa guisa. Seculo imprimis xvi. quo Hippocratica Secta in Gallia nata est auctore Sylvio, & Brisotto. quos diversa paulalum via Fernelius secutus est.

Physicin, & Medicinam publice docuit (Paracello) Basileae anno 1527. Moritur vigesima quarta Septembris anno 1541. anno aetatis quadrazesimo septimo. Ora vegga un poco il vostro Sig. Bianchi se gli dà l'animo di accomodare a tutti gli accennati testi la sua troppo franca Proposizione di Giambatista Almonzio, QUEGLI CHE.

PRIMA DI CHIUNQUE ALTRO ec.

Sicchè da tutto quello, che si è sin qui dimostrato apparisce chiaramente, che del tutto sono insussitenti quelle conseguenze, che il vostro Signor Bianchi intende (a pag. x1.) di cavare dai suoi premessi falsi supposti dicendo, che da due Città dunque alla nostra vicinissime si può riconoscere il principio dell' uso di questi Vescicatori, cioè che dopo del Mercuriale, e del Sassonia sosse introdotto nella Pratica della Medicina quell' uso di far alzare a Malati la cuticola coi Medicamenti chiamati Vescicatori dal loro operare. Ma essendo io ormai stanco di parlare de' suoi mosti abbagli di Cronologia passo ad altro.

Pag.VII. e VIII. E come è facile il far passagio da una cosa ad un'a altra, siccome accade della corteccia dal Perù, chiamata comunemente CHINA CHINA, che su primieramente portata in Europa da' Padig Gesuiti per guarire le Quartane; dopo i Medici la adoperarono CON PROFITTO nelle Terzane sì semplici, che doppie, e in molte altre febbri, che vengono con qualche periodo; così i Sinapismi, e i Fenimmi adoperati dapprincipio ne soli mali lunghi, si cominciarono ad adoperare anche in ALCUNI MALI ACUTI, come sono quelli, che ho mentovati; ed i Medici sacendosi vieppiù arditi, incominciarono usarli anche in ogni genere

genere d'acuti ; e per avvalorarli, non si contentarono, che riscaldassero solamente le carni, che le rendessero rosse; e che piccole pustole in esse producessero; ma vollero, che insieme ci producessero alte Vesiche, le quali tagliate ci restava sotto una piaga, che e per se medesima, e barbaramente strofinata un licore gemeva, per cui la malignità del male si credevano, ohe insieme gemesse, e dal corpo del malato sosse tramandata suovi ec.

Pag. XXXVII. A che si risponde, che anche il vino talvolta ha guerito qualche Malato grave; ma perciocche il vino rade volte giova, e nuoce il più a Malati, come nota Cicerone medesimo (de Nat. Deor. 1.3.), i Medici prudenti non l'ordinano MAI, per non esporli ad un manisesto pericolo ec.

Queste due parità, che zoppicano bestialmente, faranno benissimo conoscere, quanto sia istrutto di buona Loica, chi le maneggia sì malamente. In quella della Chinachina rilevo un argomento contra il Sig. Bianchi, ed è, che siccome oggidì con frutto de' Malati viene praticata la Chinachina in tutte le Febbri periodiche chiamate Perniziose, quantunque il primiero uso di essa sosse nelle sole lunghe Quartane; così, per legitima conseguenza, dovrà dirsi (cosa che certamente non intende di dire il Sig. Bianchi ) che con frutto egualmente, e vantaggio de' Malati è stato da' Medici ampliato anche in alcuno de' mali acuti l'uso di que' Dropaci, Fenimmi, e Vescicatori, che di primo loro istituto rifervati erano ai soli mali cronici. La parità poscia del Vino, fa rider non poco, attesa la franchezza, con cui viene pronunziata. Oh quanti sono i mali, segnatamente del ventricolo, che guarisconsi con un po' di Vino! Forse non saranno creduti, o compresi fra il numero de' Malati dal Sig. Bianchi coloro, ai quali, perchè proclivi ad una certa spezie d' Idropissa sa sperare il rimedio nel Vino il Signor de Gorter ( Med. Compen. cap. de Hydrop. n. 16. pag. 153.). Buon per noi, che col Sig. Bianchi non credono i Medici, i quali ingenuamente fentono col Poeta, che

> Data tempore prosunt, Et data non apto tempore Vina nocent.

Ouì poi cadrebbe in acconcio, lasciata da parte la quistione, se più ai PP. Gesuiti, o al loro Cardinale de Lugo debbasi dalla nostra Europa il merito dell' acquistato Febbrisugo, cadrebbe dissi in acconcio il ricercare dal Sig. Bianchi l'Idea, e il Fine della fua DISSER-TAZIONE DE VESCICATORJ cioè, se riguardi esta l' uso, o l' abuso, che de' Vescicatori fa in oggi la Medicina. Chiunque certamente avrà la pazienza di leggerla, troverà, che con essa pretende l' Autore di proscrivere un rimedio trovato dalla venerabile Antichità, e praticato da i più sperimentati Prosessori. Sarebbe egli stato piuttosto desiderabile, che il Sig. Bianchi avesse parlato più individualmente; ma anche con fondamento dell' abuso, che d' un tanto Rimedio può farsi, e forse si fa.

Quì è da cercarsi, se questi stimoli sieno fatti più da una COSA ACRE, che sia in loro, o da una COSA ACIDA, percus

cui anche potrebbe venirsi in cognizione, se esse coagutino, o se sciolgano il sangue; cose, che servono molto per avvalorare la Teoria, e la Prati ca di coloro, che i Vescicanti adoperano.

Pare che in oggi la buona Meccanica non restringa al solo ACRE, ed al solo ACIDO l'universalità delle azioni reciproche de' corpi. Il Sig. Bianchi lo dovrebbe pur sapere, come Principe di Novelli Lincei.

Pag. xxx. Per la qual cofa, grande farà l'attrazione nelle parti, dov' è il Vescicatorio, cioè nella Cute; minore sarà il suo effetto nelle Carni vicine alla Cute; pochissimo, o NULLO nelle Viscere, e nelle

altre parti lontane ec.

Pag. XXIX. La Sperienza di un nostro Collega ei assicura, il quale avendo veduto in un luogo della Marca a sar porre la polvere di Canterelle con Burro sulle piaghe aperte de' Vescicatori nelle Coscie d' un Contadino, al quale s'erano come seccati, per rinovarli; in questo povero Contadino poco dopo s'eccitarono dolori gravissimi d' orina, uscendo questa con ardore grandissimo, e con sangue.

Non saprei comprendere la verità istorica del piscio doloroso di sangue, quallora mi persuadessi, come vorrebbe sarmela credere il Sig. Bianchi, essere pochissimo, o NULLO l'effetto delle Canterelle

nelle Viscere.

Pag. xl. Per la qual cosa, niuno ora più si dee maravigliare, se il Senerro, grandissimo Medico Pratico della Germania, nel Secolo passato, sece pochissima menzione de Vescicatori ne' suoi Volumi ec.

Il Senerto risponde da se medesimo al Sig. Bianchi, ma quel che più mi spiace, par che trovi di che dubitate della sopra accennata storietta del suo Collega, quantunque possa essere verissima. (Senere. Tom. 1. lib. v. part. 3. Sec. 3. cap. 38. pag. m. 568.) Canshavidibus etiam extra corpori impositis SANGUINEM PER URINAM RED-DI nonnulli scribunt. Verum monet Rondeletius, quod NUNQUAM hoc evenire cognoverit. Id quod nec ego usquam animadverti, licet CENTIES (può credessi numero indefinito) Vescicatorii loco Cantbarides usurpaverim.

Pag. x l. Così niuno non si dee maravigliare, se il Sidenam, altro grandissimo Medico Pratico dell' Inghisterra nel Secolo passato, IN UNA SECONDA COSTITUZIONE EPIDEMICA mon abbia mai parlato d'essi, quando in un'altra gli aveva adoperati; perciocchè, come porta un greco proverbio, che al deuréqui escritist aus occisives cioè, che i secondi pensieri sono alcuna volta migliori, egli era ricreduto, ed avea riconosciuta la loro inutilità e danno, e per questa ragione gli aveva tralasciati, e tacitamente condannati. Ne ci dee sar maraviglia, se Giovanni Freind, Medico Inghisese, uomo dottissimo per altro, gli abbia in molti mali acuti, e maligni, e specialmente nel Vajuolo, adoperati; ec.

Qui si parla con poca fedeltà; ma sinceramente bensì la discorre sopra di un tale contegno del Sidenamio il lodato di lui Concittadino

Freind

Preind nel Comentario in bode de' Vescicatorj satti con Canterelle, che solamente è stato capovolto dal Signor Banchi; eccone il Testo: Igitur ad curandas Febres, quae annis 1674, 1675., 1679., 1685., (Freind Opera omnia de Febr. Comment. 9, pag.m.71.) Queste Sig. Simone garbațissimo sono quattro Costituzioni, sicche quinta, e non SECONDA dovrebbe dirsi la successiva = populariter grassate sunt, Vesicantia adhibuit Sydenhamus: id quidem OPTIMO CONSILIO: sed quare in cacteris praetermisevit haud satis intelligo: E pure l' ha intesa il vostro Signor Bianchi.

Pag. XIII. Il Lievito poi, e l'Aceto non servono che per un SUB-BJETTO MATERIALE per unire le sopradette Droghe, cooperando anor esse, per QUANTO SI CREDONO I FAUTORI DE VESCICATORI, ad alzare le Vescithe; ma sorse per essere queste due cose dotate d'un acido sisso, debiliteranno alquanto la virtù acre e volatile delle Canterelle, e dell'altre cose; ma non è maraviglia alcuna, che nelle sormole comuni de'Vescicatori sieno satti entrare questi acidi sissi, perciocchè essemble, acide sinventate da persone NON PRATICHE de principi chimici, non sapevano troppo ben dissinguere le cose acri dalle accide; ma talora le consondevano insteme, e venivano non volendo, a fare, che una cosa sosse dissirtiva dell'altra; come accade, quando un acido con un acre, o sia con un alcalico si meschia,

siccome i Filosofi Chimici sanno . ec. .

Dopo che il Signor Bianehi m' ha insegnato a pag. x11. che le formole de' Medicamenti, acciocche sieno fatte con qualch' arte o maefiria, per cui si possano dire Magistrali .... devono essere composte con un Medicamento, che si chiami la Base; con un altro, che dicasi P. Acuente, cioè, che renda più attivo il rimedio medefimo, che serve di Base : e se in fine gli si dee aggiugnere una qualche cosa, che lo corregga, che si chiama il Corrigente, o il Correttivo. E perchè mai non si riconosce egli per correttivo dell' acre, e volatile delle Canterelle, Bafe de' Vescicatori, l'acido fisso esistente per sua confessione nell'aceto, e nel fermento? Se il Signor Bianchi avesse fatta questa ristessioncella avrebbe risparmiato a se stesso la fatica di trovare malamente il detto CORRETIVO pag. xxv1. nel seme Ammeos, come cosa Calefaciente, avrebbe trovati dotti in Chimica più di lui i buoni Antichi, che coll' aceto, e col fermento vollero insieme unite ra agaiqueτα επισπάςικα cioè le droghe attrattive, e finalmente non avrebbe fatto conoscere ad ogni genere di persone, che sappian leggere, esser celi pieno di volontà di disprezzare gli Antichi, e i Moderni.

Pag. XXXII. A quello che dicono poi alcuni fautori de' Vescicatori, i quali come abbiamo veduto, eli pongono alle coscie, o alle gambe melle Infiammazioni del Polmone chiamate Peripeumonie, e Pleuritidi, per indurre quel Tumore in queste Parti, il quale su chiamato utile da Iporate, se vinisse, si risponde, che spocrate parla in quel suogo, che è nella Sezzion seconda de' Pronossici, di que' Tumori, o di quelle Po-

steme,

Reme, che vengeno naturalmente per un decubito falutare, che sa la natura, e non parla d'una Piaga, o d'un Ulcere satta per arte ec.

Con buona pace del Signor Bianchi, io ho sempre inteso dire, che il bravo Medico è quegli, che sa imitar la Natura, Imitator Naturae, e che, Λ' δει άγειν, δια αν μάλισα είστη, παύτη άγειν, διά των εξυμπερώντων χυρίων. Quae educere oportet, quo maxime vergunt ed ducenda, per loca convenientia = Hippocr. Sec. 1. Aphor. 21. E Voi volere farmi credere, che il vostro Signor Bianchi sa un bravo Chimico, ed un valoroso Medico dopo tali proposizioni? Io non voglio presentemente screditario, ma

. . . . crimine ab uno

Difce omnes . Virgil nel lib. 2. dell' Eneida v. 65.

Pag. xxxttt. Egli è certo, che MOLTISSIME APOPLESSIE fono congiunte con Convulsioni di Nervi; e se i Vescicatori con gli loro stimoli accressiono il dolore, e producono la Convulsione; e se con se loro particelle pungenti, e di suoco accendono il sangue; e se questo dalla accensione, e dal calore resta coagulato, il male, anziche di togliersi, con un tal rimedio si sara maggiore ec.

E in quelle Apoplesse mo, che sono originate da rilassamento di Nervi camminera egli l'argomento? Oh siam pure Irrazionali!

Pag. xxxiv. Siccome accade a chi ha la Rogna, fe questi si gratterà gli cesserà per alquanto quel pizzicore prodotto dalla Rogna, ma non sarà già per questo guerito dal male, che per guerire bisognerà adoperare e cose sudorische, chi espellano il cattivo umore dal sangue, e cose sulfuree e mercuriali, che uccidano i Pellicelli, che ordinaviamente sono sempre congiunti con un tal male.

Oh quanti Rognosi guariscono col grattarsi solamente.

E lascia pur grattar, dov. è la rogna;

Che se la voce tua sarà molesta

Nel primo gusto; vital nutrimento

Lascierà poi, quando sarà digesta.

Dante nel canto xvii, del Paradiso.

Pag. xLvi. Finirò solamente dicendo, che quelli sono grandissimi Medici, che sanno sar uso di queste tre cose (cioè dell' Acqua, della Chinachina, e dell' Oppio) e delle missioni di sangue a tempo; e che puri Empirici irrazionali sono quei, che credono con calorosi corroboranti di spegnere i mali gravi, e con i Vescicatori d'esterminarii.

Ed io finito, dicendo francamente effere grandissimi Medici nella Pratica coloro, che sanno sar uso a tempo, e luogo di tutti quanti si Medicamenti disappassionatamente sprimentati giovevoli; e che altrettanto grandissimi Medici nella Teorica saranno sempre quegli, che con buon modo, e sondate ragioni illuminano gli studiosi della salutevole Arte Medica: Acciocchè conoscano il come, il dove, ed il quando vada satt'uso de' Medicamenti medessini.

to the manufacture of the property of the second of the se

Breve faggio d' Erudizione efifiente nel Comentario de' Vescicatori del dotto Inglese Freind, disposto poi dal Sig. Bianchi di Rimino a capriccio, e con bizzarra santasia nella sua Disservazione de' Vescicatori.

OUI Galenum insecuti sunt Gracci, uti nec in aliquo fere quocumque, ita nec in hoc iplo argumento quicquam novi afferunt : itaque & Arabas frustra consulueris, qui, utcumque in medicamentorum formulis concinandis feracissimi ingenii sint, quantum ad hanc rem attrnet, more suo Graccorum vestigiis inhaerent. Apud Latinos Cantharides nullo fere in pretio fuisse videntur: earum ipse Celsus, qui in Simapifmis multus est; haud scio an alias uspiam quam in Papulis detergendis, Miconem fecutus, meminerit. Cantharidas quidem illitas prodesse, ad Lepras, & Lichenas item ad tela extrahenda valere scribit Plinius: unus Scribonius Largus, Ceratus admistas, tamquam ligmatibus tollendis utiles, depraedicat. Freind. de Febr. Comment.ix. pag.m. 67.68., e 69.

Quaeramus itaque, quod illa Felix prole virum protulerit Italia. Cum & Paravii O' Veneriis Ann. 1575. & 1576. acerbiffime faeviret pestis a Medicis omni diligentia investigarum est, qua po--tiffimum ratione malum illud aut depelli possit, aut praecaveri. Pestem hanc accuratissime descripsit. Vir ernditionis fummae ; Hieronymus Merourialis, & qualis adeam curandi via accommodari debuerit; fusius doccit : interque auxilia quae huic morbo INSIGNITER profunt, hujufmodi Vefcicania, ut praestantissima commendat. Is u-

Pag. xv. Dietro le pedate di Galieno andarono gli altri Medici Greci, che furono dopo, e gli Arabi, i quali a gara non facevano che copiare da lui. Appresso de' Latini, furono in poco prezzo queste velenose bestinole; perciocchè Cornelio Celfo, il quale molto lodò i Sinapismi, una volta sola le mentova per detergere le Pustole della cute. Plinio si credette, che potessero estrarre i dardi dalle carni; e Scribonio Largo volle, che fossero utili per togliere certe macchie dalla pelle. 1511 1 10

Pag. 1x. Se alcuna Epoca di luogo, e di tempo intorno l' uso di questi Vescicatori vogliasi determinare, sembra che questa si posfa stabilire, secondo che offerva Giovanni Freind nella nostra Italia, e verso l'anno 1976., nel qual tempo regnando in Italia, e specialmente in Vinegia, e in Padova, una gravissima Pestilenza, ed essendo stato sovra d' essa molto da Medici scritto per vedere di cacciarla, Girolamo Mercuriali da Forli, Profetfore di Medicina in Padova clungamente intorno di elfa scriffe; e tra i rimedi, che ad

trique ea inter Italos, uti reor, princeps invexit; necque fane hoc illi quicquid est laudis invidendum elt, quamquam antea idem Medendi modus, tum a Marsilio Fieino, tum ab Alexandro Benedieto ad Carbunculos pestilentiales curandos praedicetur; & fuperiore seculo, ut ipse ingenue fatetur a Tocobo de Partibus Galliarum Regis Archiatro, in iis, quae de pette commentabatur, sit descriprus. Haud ita multo post, Anno scilicet 1500. Pisauri pestis erupit, ita ut Urbinantium Dux universos Scholae Patavinae Medicos confulendos cenfuerit, quo melius invalescenti malo occurreretur. Sed iis inter se de Remediorom Vescicantium praesertim, commoditate diffentientibus, Hercules Saxonia, ut sententiam suam tueretur, de Phoenigmis, quatenus ad febres pestilentes curandas pertineant, disputationem edidit. Hinc tantae ea de re turbae cohorte funt, ut fumma Medicorum dissensione certaretur : adversantium agmen duxit Alexander Massarias, acriterque Vescicantia impugnavit; tum quod aemulatione quadam ductus Saxoniam, utpote aetate minorem, non tulerit, tum quod non nisi in veterum vestigiis stare voluerit.

Adolphus Occo, qui anno circirer 1560. floruit, Cantharidar, ne in pera quidem gestari sineret, cum quemdam, qui eas ira gestaffet, sanguinem minxisse constaret. Sed hace ( Decisione del dotto Ereind. effa credette più poter giovare, i Vescicatori commendò; ed egli, come offerva il fopra mentovato Freind, si può dire, che per l'Italia introducesse questo medicamento, dalla quale in altre Provincie si sparse, e per cui il Freind gran lodatore de' Vescicatori, chiama la nostra Italia felice Madre di grandi uomini. Prima però di Mercuriale, qualche cosa de' Vescicatori era stato scritto da Marsilio Ficino, da Alessandro de' Benedetti, e da Jacopo delle Parti Medico del Re di Francia, commendandoli tutti nelle Pestilenza, e per curare i Carboncelli Pestilenziali .

Pag. x. Verso l' anno 1590. essendo insorta in Pesaro la Peste, il Duca di Urbino consultò tutti i Medici dell' Università di Padova di quel tempo, i quali essendo discordi tra di loro, come si può credere in un male tanto difficile, e strano, com' è la Peste; tra questi Ercole Saffonia scriffe un Trattato, intitolato de' Fenimmi, nel quale, per la Peste, sostenne dover giovar molto l'uso de' Vescicatori; ma ebbe per contrario Aleffandro Massaria Medico più vecchio, il quale fortemente impuanò questi Vescicatori, sondato specialmente full' autorità negativa degli antichi Autori Greci, Latini, ed Arabi, che MAI non gli aveano adoperati, benchè molte Pestilenze fossero per l'addietro state da loro descritte, e curate.

Pag. xvi. Adolfo Occone,, che fiori verso l'anno 1500. proruppe a dire, ch'egli tanto abborriva le Canterelle, che non avrebbe saputo consigliare nè meno a portarle in tasca, non che ad ado-

prar-

COMMENTA.

prarle, perciocchè s'era trovato chi per portarle troppo addosso, e per maneggiarle sovente, aveva orinato sangue.

Ora lasciamo ai Signori Medici il decidere sopra il seguito di quelle mediche riflessioni, che nel detto Comentario ritrovansi, e contro delle quali forse con pregiudizio del pubblico bene sembra, che per suoi fini particolari abbia stampata il Sig. Bianchi la sua Dissertazione, e passiamo frattanto a dire anche due parole sopra di quel gran Din Chotam, col quale veggo figillato il piego spedito al Sig. Vandelli colla predetta Differtazione fopra i Vescicatorj. L' anoroganique, che è coronato, rappresenta tre stelle, una fascia orizontale con un gilio di sotto, e nel cimiere ha una Civetta coll' epigrafe all' intorno I. II. KEKPIKA pensiero levato tutto di pianta, toltene le due Sigle del Iota, e del Pi . che da ognuno facilmente s' intendono, dall' Impresa, che il nostro dottissimo Castelvetro sece stampare, lui vivente, nel frontispicio di tutti i libri, che diede alla luce. Sebbene però il Castelvetro sia stato, come sapete così mal trattato, e vilipeso da quel vostro amico, per cui mi è convenuto diffenderlo nelle altre lettere antecedenti; con tutto ciò si è egli invaghito cotanto di questa Impresa, che usurpandola se l' è appropriata, coll'averla fatta incidere nel fopraccennato Sigillone, che sembra appunto uno di quelli, di cui si servivano gli antichi Fornacciai nelle Impressioni loro, col quale Sigillone dee sorse autentica-'re le Lettere Patenti, che spedisce cotesto novello Ristoratore de'Lin--cei, usando la Civetta in vece della Lince, che vede, come il gatto, nelle tenebre, e per essere il Simbolo della Sapienza attribuito a Minerva, verificandosi così per mio avviso quel greco proverbio Il/31205 πίθικος, κ'dv χούσεα συμβολα έχη. Simia Simia eft, licet aurea infignia habeat .

Queste sono le non poche cose trovate di primo incontro censurabili nella Dissertazione non molto dissusa del vostro Sig. Bianch, e che meritano assolutamente di essere da esso li considerate prima di proccurare la ristampa della medesima fra gli Opuscoli Scientissi del Padre Calogerà, o prima almeno, che leggasi sulle Novelle Fiorentine I' estratto ampoloso, che vorrà egli di pianta mandare al Signor Lami, il quale però senza fallo avrà l'avertenza di mutilare quel tanto, che tosse per offendere la Medicina di Siena, ove senza dubbio sioriranno tuttavia de' dotti seguaci del famoso Medico Vaselli. E tanto basti intorno di ciò, perchè di molte volte

Maxima de nibilo nascitur bistoria.

CONCHAE apud mersas Turres cipiocexivii.

130011